

# Rome (City) Archivio di stato.

Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Citta di Castello.



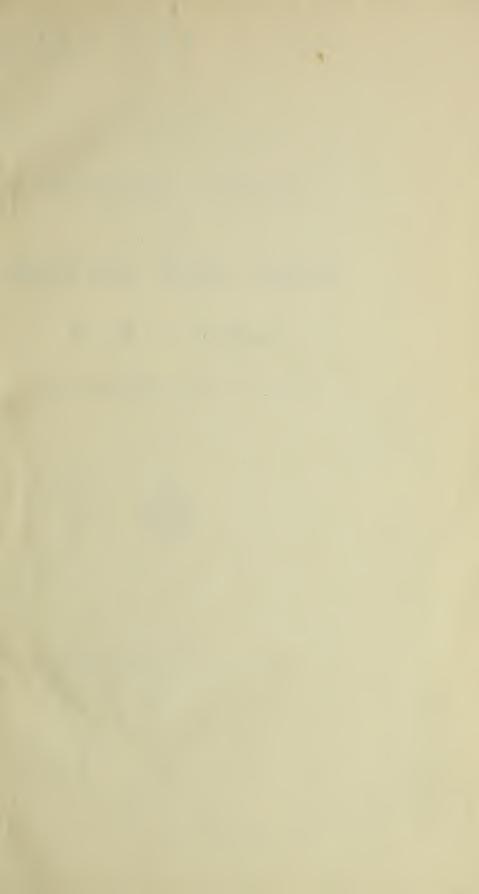



12-291

L. FUMI

# INVENTARIO E SPOGLIO

DEI

# REGISTRI DELLA TESORERIA APOSTOLICA

DI CITTÀ DI CASTELLO

DAL R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA



PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA
(PALAZZO PROVINCIALE)
1900



# R. ARCHIVIO DI STATO

IN ROMA

(CAMERA APOSTOLICA)

CITTÀ DI CASTELLO

Digitized by the Internet Archive in 2014

945.621 RE4!

# R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

(CAMERA APOSTOLICA)

——<del>;</del>

#### CITTA DI CASTELLO

Codd. [29 22] cartacei, coperti in membrana o in pelle, parte scritti, parte in bianco; distinti, ciascuno, in due parti, entrata e uscita; queste precedute, spesso, e distintamente, dalla rispettiva tavola. La numerazione delle carte si arresta, per lo più, alla seconda parte, dopo l'ultima carta scritta.

N. I. — Libro d'entrata e d'uscita di Niccola "Valeriani ".

1430, novembre - 1431, luglio.

(Tit. Int.). " In presenti libri volumen describentur per ordinem omnes et singule quantitates pecuniarum et denariorum, que pervenient ad manus providi viri Nicholai Valeriani de Civitate Castelli et porta S. Iacobi, Camerarii Camere Comunis dicte Civitatis pro Sancta Romana Ecclesia et SS.mo in Xpo Patri et domino nostro, domino Martino divina providentia papa quinto, tempore thesaurariatus egregii viri ser Anthonii de Spoleto Thesaurarii dicti SS.mi domini nostri in Civitate Castelli prefata, et missa ad introytum et exitum per me Petrum Xpofori de Civitate Castelli, notarium pubblicum et nunc notarium predicte Camere una cum ser Piermateo ser Nicole de dicta Civitate pro Comune eiusdem deputato, sub annis d. nostri Ihesu Xpi a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo, indictione VIII ,,. cc. 177.

Introitus — (c. 1-14 scritte). Exitus — (c. 80-169).

Didacus Episcopus Auriensis Gubernator (c. 80).

Angelus de Gambiglionibus de Aretio procurator magnifici militis domini Acti de Actis de Sassoferrato Potestatis (c. 87).

900574

| [c. 3] Angelino       | et <i>Enrico</i> | Giradi de     | Alemania      | empto-   |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| ribus gabelle Castell | lecti et pros    | stribuli dict | e civitatis ( | Castelli |
| pro duobus annis      | prox. ven.       | etc. pretio   | triginta fl.  | a. pro   |
| dictis duobus annis   | etc. — lib       | . 6.          |               |          |

| [Exit | as] — [c. 80] Re.mus in Xpo pater et d. d.                                                                                          | . Dy     | dacus | etc. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
|       | Episcopus Auriensis Civitatis Castelli Gu-                                                                                          |          |       |      |
|       | bernator $\dots$ $L$                                                                                                                |          |       |      |
|       | Magnifici DD. Priores Populi                                                                                                        | >>       | 1,938 | 17   |
|       | Comune Civitatis Castelli                                                                                                           | <b>»</b> | 191   | 32 2 |
|       | « De summa trecentorum flor. quos dictum Comune eundum capitula; et hec pro honore facto num narum — lib. xt, sol. xvII, deu. vI ». |          |       |      |
|       | Potestas Civitatis Castelli, Angelus de                                                                                             |          |       |      |
|       | Gambiglionibus de Aretio                                                                                                            | Lib.     | 1,140 |      |
|       | Iudex appellationum, Andreas de Ve-                                                                                                 |          | ,     |      |
|       | rulis (an. 1430).                                                                                                                   |          |       |      |
|       | Iudex appellationum, Nicolaus de An-                                                                                                |          |       |      |
|       | ticulo (an. 1431)                                                                                                                   | »        | 366   | 5    |
|       | Iudex Gabellarum, Nob. vir Franciscus                                                                                               |          | 000   |      |
|       | Rustichini de Furlivio, officialis gabellarum (1).                                                                                  |          |       |      |
|       | Ser <i>Iustinus</i> mag. <i>Petri</i> de Visso not.                                                                                 |          | 508   | 10   |
|       | Camerarii et Notarii Camere et gabelle,                                                                                             | "        | 000   | 10   |
|       | Nicholaus Valeriani de Castello, camerarius                                                                                         |          |       |      |
|       | •                                                                                                                                   |          |       |      |
|       | Camere dicte Civitatis; ser Piermateus ser                                                                                          |          |       |      |
|       | Nicole de Castello et ser Pierus Xpofori de                                                                                         |          |       |      |
|       | Castello, notarii Camerarii. — Ser <i>Iohannes</i>                                                                                  |          |       |      |
|       | Angeli de Civ. dicta; ser Antonius ser An-                                                                                          |          |       |      |
|       | dree et ser Nicholaus Francisci not. Camere                                                                                         |          |       |      |
|       | Comunis                                                                                                                             | >>       | 167   | 12   |
|       | [c. 90 t.] Gaspar Ludovici porte S. I.,                                                                                             |          |       |      |
|       | capse gabelle grosse                                                                                                                | >>       | 33    |      |
|       | [c. 96] Cancellarius Comunis, ser Pierus                                                                                            |          |       |      |
|       | ser Richardi de Interamne Cancellarius Co-                                                                                          |          |       |      |
|       | munis, ser Thomas Giorgini procurator ser                                                                                           |          |       |      |
|       | Egidii de Balneoregio olim Camerarius Co-                                                                                           |          |       |      |
|       | munis                                                                                                                               | >>       | 173   | 19   |

<sup>(1)</sup> Detto anche « maior officialis Gabelle et custodie ».

| Capitaneus porte palatii DD. Priorum,            |         |       |    |
|--------------------------------------------------|---------|-------|----|
| Iovachinus ser Angeli de Civitate Castelli       |         |       |    |
| Capitaneus (ott. nov. 1431); ser Albertus        |         |       |    |
| Acquisti olim Capitaneus (sett. 1430); Iova-     |         |       |    |
| chinus etc. (nov. dic. 1430); Arigus Luchini     |         |       |    |
| Capitaneus (gen. feb. 1431) (1)                  | 179     | 11    |    |
| Campanarii Comunis                               | 114     |       |    |
| Famuli tabulaccini »                             | 770     | 28    | 2  |
| Domicelli DD. Priorum                            | 284     | 20    |    |
| Medicus Comunis, mag. Gherardus me-              |         |       |    |
| dicus phisicus                                   | 118     | 15    |    |
| Magister gramatice, Mariottus grama-             |         |       |    |
| tice professor (sett. ott.)                      | 47      | 10    |    |
| Conservator horislogii, mag. Constantius         |         |       |    |
| de Castello (ag. nov.)                           | 38      |       |    |
| Espense Salarie                                  | 76      | 19    | 4  |
| Advocatus Comunis, d. Iacobus de Mor-            |         |       |    |
| ris (mag. ott.)                                  | 18      |       |    |
| Massarius Comunis                                | 30      |       |    |
|                                                  | 372     |       |    |
| Tubatores                                        | 170     | 20    |    |
| Cocus et vactarus DD. Priorum »                  | 72      |       |    |
| Numptii et bayuli »                              | 81      | 4     | 6  |
| Castellanus cassari Cellis »                     | 570     |       |    |
| [c. 133] Castellanus Scalochi »                  | 133     |       |    |
| [c. 135] Castellanus Castri Franchi . »          | 47      | 10    |    |
| [c. 137] Castellanus Pretalonge »                | 69      | 16    |    |
| [c. 139] Castellanus cassari Cellis »            | 93      | 5     |    |
| [c. 141] Castellanus Montiscastelli »            | 46      | 16    | 4  |
| [c. 143] Castellanus Gironzi »                   | 76      | 15    | 10 |
| [e. 145] Castellanus Montis Misiani . »          | 118     | 15    |    |
| [c. 147] Castellanus Castri Leonis »             | 28      | 10    |    |
| [c. 149] Castellanus Castri Guelfi »             | 28      | 10    |    |
| [c. 151] Stipendium strenui viri Cichiblanch     | i.      |       |    |
| [Dopo l'impostazione di questo titolo non fu sci | itto al | tro]. |    |
| [c. 153] Exactores Gabellarum Lib.               | 38      | 5     |    |
| · ·                                              |         |       |    |
| [c. 154] Ponderatores grani et farine. »         | 114     |       |    |

<sup>(1)</sup> L'anno appresso era nominato questo ufficiale Capitaneus familie DD. Priorum.

[c. 155] Helymosine . . . . . . . Lib. 9
[c. 157] Emolumenta officialium . . . » 22 17

[c. 159] Expense extraordinarie.

1430, dic. 22. — Franciscus Rustichini de Furlivio maior officialis Gabelle Civitatis Castelli habuit a dicto Camerario lib. quatuor, sol. octo, den. quinque pro accessu, mora ed reditu ad Minicutium de Aquila de mandato d. Gubernatoris — lib. IIII, sol. VIII, d. v.

1431, genn. 19. — Iohannes mag. Angeli de Castello numptius missus ad Minicuccium de Aquila cum licteris R.mi d. Vicecamerarii, lib. duas, sol. sex, den. sex — lib. II, sol. v, d. II.

Gen. 20. — Noro ... (lacuna) de Comitiva Cicchiblanchi, lib. septem, sol. quindecim pro eius mercede et expensis per ipsum factis pro quindecim diebus, quibus stetit de mandato d. Gubernatoris in campo Cec-

cano pro factis etc. — lib. vII, s. xv . . Lib. 173 24 7

[c. 164] Assignatores bladi et vini. . » 82

[c. 165] Salarium thesaurarii. Ser Antonius de Spoleto thesaurarius d. n. pro S.

R. E. in Civitate Castelli . . . . . » 616 19

[c. 167] Capitaneus Montismisiani . . » 57

[c. 168] Exitus sive compensatio gabellarum...

[c. 169] 1431, giugno 8. — Presentata fuerunt prefata computa contenta inter foliis clxvIII prox. precedentibus inter scriptos et non scriptos per ser Antonium de Spoleto thesaurarium antedictum, qui juravit non habere alia computa, quam in presenti libro contenta et descripta. Et d. Franciscus Condolmario Vicecamerarius dicta computa conmisit examinanda et videnda ven. viris dd. Bartholomeo Dellante et Pantaleoni de Bredis decretorum doctoribus et Ap. Camere clericis ac nobili viro Petro Marcello de Venetiis, presentibus dd. Bertrando Roberti et Alfonso Roberti dicte Camere clericis testibus.

N. II. — Libro d'entrata e uscita di Niccola di Batista de Tarlatinis.

#### 1431, luglio - settembre.

(Tit. int.). "In presenti libro describentur et scripta patebunt omnes et singule pechuniarum quantitates pervente ad manus multe virtutis decorati viri Nicolay Batiste de Tartarinis de Civitate Castelli et p[orta] S. I[acobi] generalis Camerarii Comunis eiusdem Civitatis etc. tempore nobilis et egregii viri d. Ghirardi de Bandellis de Lucca thesaurarii prefate Civitatis Castelli ". cc. 96.

Introitus — (c. 1-10 scritte). Exitus — (c. 33-85).

Iohannes [Benedetti] Episcopus Pensauriensis Gubernator Civitatis Castelli, Burgi etc. (cc. 33).

Linus de Roccha de Esculo Potestas (c. 43) (1).

[c. 8 t.] Cum hoc sit quod Giraldus Antonii de Civitate Castelli et porta S. Floridi solverit novem paghas gabelle carnium et piscium Civitatis Castelli animo rehabendi a Bartolomeo Giraldi vocato Barcille de dicta civitate et porte S. F. emptore dicte Gabelle, ut patet in libris introytus dicte civitatis, et tres paghas dicte gabelle, vid. pro mensibus junii, julii et augusti non solveret propter guerram et obsessionem factam dicte civitatis per Nicolaum de la Stella et eius comitivam, qui dictam civitatem ostiliter obsediavit et campum posuit, et qui comitatus dicte civitatis per vim et violentiam occupavit et occupatum detinuit a die xxvIII mensis maii continue usque nunc et ad presens detinet, ita quod dictus Bartholomeus dictam gabellam exercere non potuit, volens igitur d. Ghirardus generalis thesaurarius Camere Civitatis Castelli pro S. R. E. cum dicto Bartolomeo emptore predicto ad concordiam devenire, faciens predicta infrascripta de consensu etc. d. Iohannis Episcopi Pensauriensis Gubernatoris etc. ad talem concordiam devenit cum dicto Bartolomeo, quia deliberavit, quod dictus

<sup>(1)</sup> Murt in Mem. Civ. di Città di Castello pone Cino della Rosa di Assisi.

Giraldus de dictis tribus paghis non factis, que ascendunt in totum ad summam in centum octo fl. etc. dumtaxat et solveret et solvere debeat Camerario Comunis dicte civitatis septuaginta octo fl. a. etc.

[c. 37] Stipendiarii Ecclesie et Comunis.

1431, agosto 5. — Sciarra Guidonis de Petramata habitator Civ. Castelli conductus ad stipendium E. et Comunis Civ. Castelli cum XII paghis, sua persona in dicto numero computata, ad rationem duorum fl. cum dimidio pro qualibet paga et quolibet mense, pro uno mense tantum, incipiendo a die quarta presentis mensis Augusti etc. — lib. 142, s. 10.

Guaspar Antonii de Bononia etc. us. - lib. 142, s. 50.

Ag. 7. — Paulutius Iohannis de Civitate Castelli etc. cum sex paghis pro decem diebus ad rationem trium fl. in mense inter omnes etc. — lib. 38, s. 10.

Seguono nove nomi di cittadini che andarono fuori di città per scolte notturne, « nocte preterita », a rag. di 6 bol. per ognuno: più altri otto, il 10 e 12 agosto con Antonio « Stephani » — lib. 28 9 6.

Ag. 11. — Iacobus Nicolai Cole, Cola Nicolai Cole ad custodiam Castri Franchi cum XI sotiis pro XV diebus etc. — lib. 78 7 6.

Gratia Santis de Civitate Castelli castellanus Castri Franchi per d. Gubernatorem positus ibidem ad custodiam dicti Castri cum tribus sotiis etc. – lib. 28 10.

Ag. 12. — Lucas Mei de Civitate Lucana pro x diebus ad custodiam Castri Leonis etc. — lib. 14 5.

[c. 38] Ag. 18. — Per Francisci de Piobbico dudum conestabilis cum triginta paghis conductis per Comune dicte Civ. ad stipendia S. M. E. pro defensione eiusdem Civ. etc. pro residuo salarii sibi debiti unius mensis et viginti duorum, quibus servivit dicto Comuni — lib. 242 5.

Ag. 19. — Bartolomeus Nicolai de Civ. Castelli conductus in castellanum castri Scalocchi per R.mum d. Gubernatorem pro xv diebus prox. vent. cum quatuor paghis etc. — lib. 29 10.

Ag. 23. — Meus mag. Cechi de Civ. Castelli conductus ad stipendium E. et Camere cum quinque paghis pro xv diebus, incipiendo die xv augusti — lib. 35, s. 12, d. 6.

Sett. 12. — Mariottus Iohannis alias Merlocha olim castellanus Pratalonghe, comitatus dicte Civ., cum tribus paghis pro eius salario et mercede et dictarum pagarum primi mensis sui offitii incepti die xv mensis decembris 1430 et finiti die XIII mensis januari prox. pret. — lib. 33, s. 5.

[c. 45] Debitum trecentorum flor.

1431, luglio 30. — Pro honoribus factis sepulture Galeocti Guasparis de Ubaldinis interfecti pro recuperatione castri Montis Albani — lib. 13, s. 18, d. 2.

Ag. 19. — Pro honore impenso magnifico capitaneo Berardino de Ubaldinis in suo adventu ad dictam civitatem — lib. 66, s. 6, d. 3.

Ag. 28. — Pro honore impenso magnifico capitaneo Berardino de Ubaldinis dum venit ad visitandum Priores, et pro convivio facto XVIII armigeris sue comitive, et pro honore facto expensis Baldassarri familiaris d. Comitis de Urbino cum uno ragazo — lib. 55, 11, 2.

Sett. 17. — Pro honore facto pro parte Comunis magnifico capitaneo Berardino de Ubaldinis in suo adventu — lib. 48, 6, 9.

[c. 49] Stipendiarii conducti ad stipendium Comunis super custodia castrorum infrascriptorum.

1431, luglio 20. — Cola Nicolai Cole de Civitate Castelli ad custodiam castri Franchi cum duodecim paghis... pro suo et dictarum pagharum stipendio et salario quindecim dierum inceptorum die xx julii etc. — lib. 85, s. 10.

Lug. 22. — Meus mag. Ciecchi de Civ. Castelli ad custodiam castri Scalocchi cum quinque paghis ... pro tempore quindecim dierum inceptorum dicta die etc. — lib. 35, s. 12. d. 6.

Lucas Mei Luce de Civ. Castelli ad custodiam Castri Leonis ... pro tempore quindecim dierum us. — lib. 21, s. 7, d. 6.

[c. 49 t.] Stipendiarii Ecclesie.

Lug. 28. — Rex Francisci de Serravalle, stipendiarius E. conductus cum XL paghis, sua persona dicto numero computata, ad stipendium E. pro uno mense incepto die III junii ad rationem trium flor. pro quolibet mense

et qualibet paga de mandato R. D. I. Gubernatoris etc. — lib. 118 15.

[c. 59] Custodes stantiales diurne portarum.

[c. 65] Turriste et custodes turrionum. [c. 68] Expense extraordinarie.

1431, lug. 30. — Checchus dicto Cullo Sensi de dicta Civitate ... eo quod tribus noctibus fuit in sentita seu custodia circa campum magnifici capitanei Berardini, de mandato d. Gubernatoris — lib. 2 6 6.

Antonius Luce de dicta civitate transmissus de mandato d. Gubernatoris ad civitatem Senarum ex eo tantam quantitatem sibi damus, quia superstit pro responsione habenda quinque diebus vel ultra — lib. 11 17 6.

[Ritornano qui altre paghe per lib. 4 13 a 6 custodi notturni].

[c. 68 t.] Ag. 3. ~ Santutius mag. Santis de Civ. Castelli numptius destinatus Florentiam per d. Gubernatorem die XXIIII mensis preteriti — lib. 5.

Ag. 4. — Pro CXX vertonis venditis d. Gherardo thesaurario ad rat. IIII lib., 6 sol. den. pro centonario interomnes — lib. 5 2 2.

Pro quatuor balistis — lib. 24 10.

Et pro LXIII vertonibus ... et pro centum vertonibus seu ferris vertonibus — lib. 9 13.

Ag. 6. — Meus Iohannis alias del Coccia de Civ. Castelli numptius destinatus per d. Gubernatorem de dicta Civitate usque ad castrum Batiffolis aretini comitatus cum licteris ad magnificum capitaneum Berardinum de la Carda — lib. 2 1 4.

Ag. 7. — Meus etc. ad civitatem Ariminensem per d. Gubernatorem cum certis litteris ad magnificum d. Galeottum Rubertum — lib. 4. 15.

[c. 69] Ag. 9. — Centum vertones — lib. 4 5.

Id. — lib. 4 5.

Laurentius Mathei de Prato ... destinatus fuit per R. D. I. Gubernatorem cum certis litteris S. D. N. et aliis DD. Cardd. Rome — lib. 12.

Ag. 10. — Pro una toppa et clavi et aliis necessariis

ad dictam seraturam pro claudendo seraglium porte S. Z. — *lib.* 3 2, It. pro una clavi pro porta torrionis S. Andree, inter ambas. — *lib.* 4 7.

- Ag. 11. Ser Antonius Iacobi de Pedemontium numptius destinatus per d. Gubernatorem ad magnificum capitaneum Berardum de Carda usque ad Olivetum, comitatus Aretini lib. 2 6 6.
- [c. 69 t.] Ag. 13. Nicolaus Iohannis de Celalbe numptius destinatus ad d. Comitem de Urbino per d. Gubernatorem cum certis litteris lib. 2 11 8.

Rev. pater d. Abbas S. M. de Petrorio ..., qui ad instantiam et requisitionem R.mi d. Gubernatoris versus Cerviam se dirigit pro aliquibus negotii S. R. E. contingentibus — lib. 24 10.

Anthonellus Nanni mag. Puchii de dicta Civ. destinatus ambasciator per Rev. p. d. Gubernatorem ad magnificum capitaneum Nicolaum de Tolentino eques cum uno famulo usque ad civ. Cesenatem, pro xv diebus, quibus stetit — lib. 29 2.

- Ag. 14. Dominicus ser Guidi de Civ. Castelli pro se et vice et nomine Iacobi Simonis sui sotii deputatus de mandato d. Gubernatoris pro expensis fiendis aliquibus armigeris magnifici capitanei Berardini, qui in decessu dicti capitanei pro certo remanserunt pro aliquibus diebus ad defensionem huius civitatis lib. 126 1 4.
- [c. 78] Ag. 14. Iohannes Boldrini Scalochii, comit. Civ. Castelli, numptius destinatus per d. Gubernatorem ad magnificum d. Comitem de Urbino cum certis litteris pro statu Ecclesie lib. 2 11 8.
- Ag. 15. Pro victura unius salme conducte de Burgo Sancti Sepulcri ad dictam Civitatem cum salnitro, sulfure et vertonibus emptis per depositarium Burgi et transmissis dicto thesaurario lib. 3.

Pierus Fontanee de Civ. Castelli pro se et vice et nomine Mathei Petti sui sotii... pro eo quod fuerunt deputati et trasmissi ad custodiam palatii Cornette per d. Gubernatorem pro xv diebus — lib. 11 17 6.

Ag. 16. — Meus Nannis alias il Coccia numptius destinatus per d. Gubernatorem ad Comitem de Urbino cum aliquibus litteris pro bono reipubblice — lib. 2 15 3.

Ag. 18. — Bartolomeus Petrutii de Civ. Castelli... eo quod solarium superiorem palatii comunis [fecit?], pro labore suo etc. — lib. 1 8 3.

Mannus Iohannis Peri de Civ. Castelli transmissus per Re.mum d. Gubernatorem ad Castrum Leone, ut provideret necessaria circa dictum castrum et rocham in reparationibus oportunis — lib. 2 11 8.

Verectones quinquaginta — lib. 2.

- Ag. 21. Musettus hebreus ... pro magisterio pulveris bumbarde, vid. cx lib. per dictum Musettum factis bol. 18. It. pro una staccia pro stacciando dicta pulveri bol. quinque. It. quia solvit illis qui fecerunt carbonem, pro una die cum dimidio, quibus steterunt bol. 8. It. uni qui pistavit salnitrum, sulfurem et carbonem bol. 5. In totum lib. 4 13.
- Ag. 25. Xpoforus Luce de Civ. Castelli transmissus per R.mum d. d. Gubernatorem ad strenuum capitaneum Nicolaum de Fortebracciis pro quodam salvuconducto ..., qui fuit detemptus pluribus diebus a dicto capitaneo lib. 4 15.
- Ag. 28. Checcus Baldi et Appollonius Donati pro se et nomine et vice Antonii Dominici de Civ. Castelli..., eo quod hodie reinvenerunt tres captivos, qui dicta die aufugerunt de carceribus, illos ipsos capierunt et consignaverunt lib. 3 17 6.
- Ag. 26. Ghigus d. Andree de Civ. Castelli ... pro duobus congiis (1) vini transmissis ad Castrum Leone pro Mariano conestabile et sotiis existentibus in castro predicto, ad rat. viginti lib. pro quolibet congio.
- [c. 79] Ag. 31. Iohannes ser Nicolai et ser Mariottus Dominici de Civ. Castelli superstites ad actandum pontem levatorium porte S. M. etc. lib. 14 6 4.

Pro expensis in turre S. Andree etc. - lib. 2 2 7.

Sett. 10. — Pro panellis LXXV datis dd. Prioribus populi dicte civitatis ... pro custodia dicte civ. — lib. 3 15.

[c. 79 t.] Sett. 11. — Rev. pater d. Bartolus Abbas de Petrorio orator destinatus per Rev. p. d. I. Gubernatorem Civ. Castelli ad pedes S. D. N. pp. Rome com tribus equis

<sup>(1)</sup> Congio sembra una misura di capacitá per liquidi come il barile. Gli statuti delle Gabelle di Città di Castello hanno: « Pro quolibet denario quo venditum fuerit foletum (vini, aceti et clarerie) pro quolibet congio (tres sol. den. salvantur) » (§ 13)

et totidem familiaribus, sua persona dicto numero computata, qui stetit in eundo, morando et redeundo diebus viginti settem. — lib. 57.

Pro actando domunculam custodie in campanili d. Potestatis dicte civ. ... It. pro duabus lumeriis ferreis etc. — lib. 34 19.

Sett. 17. — Pro tricentis guerrectonis transmissis in campum magnifici capitanei Berardini etc. — lib. 13 10.

[c. 80] Pro quinque balistris ... qui fuerunt missi ad castra Ghironzi, Muccignani et Canuscii — lib. 36 17.

Pro duobus centinariis guarotonorum... pro defensione civitatis — lib. 8.

[c. 72] Expensis salis et salarium depositarii salis — lib. 570 18 5.

[c. 73] Expense Thesaurarii: d. Gherardus de Bandellis de Luca Civ. Castelli Thesaurarius.

Sett. 4. — Pro ducentis vertonibus ... pro pretio duorum fl. cum dimidio ... It. quia tenetur Camere Burgi Sancti Sepulcri pro eo quia Marcolinus depositarius dicti Burgi dicto Thesaurario transmiserat pro defensione dicte Civ. Castelli vertones ducentos ..., lib. quinquaginta novem de salnitro empto in dicto Burgo pro pretio fl. sex et lib. unam den. It. pro solfure lib. quinquaginta in sachetto pro pretio unius flor., unius libr. et xv sol. den., in totum — lib. 59 15.

[c. 75] Expense Camerarii Comunis.

Ag. 12. — Ranerius Iohannis de Civ. Castelli, Camerarius Comunis Civ. Castelli, solvit Antonello Ciecchi de Villa Sancti Savini conducto cum x sotiis ... missus ad custodiam castri Canusii pro x diebus ... It. Matheo ser Benedicti ... ad custodiam castri Ghironzi pro decem diebus cum xiii sotiis ... It. Meo Antonii de Upiano ... ad custodiam castri Muccignani cum quinque sotiis ... It. Mariocto Cinte pro xlviii vertones, bol. xviii et sol. unum, transmissis ad dieta castra pro predictis stipendiariis etc. — lib. 155 7 2.

Coccie numptio destinato per d. Gubernatorem ad Comitem de Urbino ... It. duabus sentitis missis extra civitatem ... It. pro reparando solarium munitionis dd. Priorum — lib. 8 14 2.

- [c. 75] Sett. 2. Pro duobus libris ubi scribitur introytus et exitus Camere et recordantie et memorie ipsius Camere ... It. Nanni de Monte numptio destinato per d. Gubernatorem ad magnificum capitaneum Berardinum cum certis litteris ... It. pro actando portas degli stecata dicte civ. ... It. pro pane empto pro gentibus armigeris, vid. peditibus, qui venerunt a Comite de Urbino ad dictam civ. etc. lib. 21 12 3.
- Sett. 17. Partolomeo Andree dicto Peroscino, qui [stetit] in torrione porte S. I. per novem dies ... It. Bellamasse, qui stetit super dicto torrione dies tredecim etc. lib. 5 14 8.
- M. III. Libro d'entrata e uscita di *Ludovico* "Buiamontis ".

#### 1445, agosto - 1436, ottobre.

(Tit. int.). "Hic est liber sive quaternus introitus omnium et singularum quantitatum denariorum et pecuniarum perventarum ad manus providi viri Ludovici Buiamontis de Civitate Castelli etc., generalis Camerarii Camere Comunis Civitatis Castelli loco dicti Buiamontis sui patris pro S. R. E. et SS.mo in Xpo patre et domino nostro domino Eugenio divina providentia pp. 1v dignissimo domino dicte Civitatis Castelli etc. ". cc. 143.

Introitus (c. 1-53 scritte). Exitus (c. 76-319).

[c. 22 t.] 1436, apr. 19. — Bartolomeo Francisci de Futiis de Civitate Castelli porte S. I. administratore et retinente contum seu contractum salarie seu camere salis dicte civ., pro residuo seu complemento denariorum ad eius manus perventorum de dicta salaria et ad dictam cameram expectantium a tempore facte sotietatis per Nicolaum de Fortebracciis siv ealium eius nomine ex parte una et dictum Bartolomeum ex parte altera, secundum pacta inter ipsos inita et firmata in anno d. MCCCCXXXIII et secuta deinde usque ad diem ultimam mensis martii MCCCCXXXVI virtute capitulorum concessorum per summum pontificem comunitati Civ.

Castelli, secundum calculum et saldum rationis etc. — lib. 262 6 4.

- [c. 76] 1435, sett. 19. Pro quampluribus rebus emptis ad menutum pro numptiis d. Nicolai de Fortebracciis olim domini dicte civitatis etc. lib. 676 6 6.
- [c. 90] 1436, mar. 15. Antonius Zenobius lucanus... quia vigesima januarii prox. pret. cum duobus famulis equestribus in castra profectus, de mandato d. Patriarce Florentiam petiit, cum sua dominatio postea quam veniret hic se recepit ter, deinde in castra contra Puppium, proficiscens cum comitiva quinque famulorum, quia pecunias deferebat, asumpsit dies quadragiuta etc. lib. 44 13 4 (1).
- [c. 98] Giu. 15. Pro expensis factis Rugerio de Garano commissario d. n. pp. et Iohanni de Anchona futuro castellano in Arce veteri Burgi Sancti Sepulcri cum sex famulis equestribus et quatuor pedestribus dum mora fecerunt in villa Silcis, comitatus Castelli, dierum viginti, a vigexima aprilis usque in nonam presentis mensis maii, resistente Vesputia, ne Burgo intrarent etc. lib. 52 8 4.
- [c. 107] Ag. 21. Libarus hospitator ... quia fuit transmissus per nos ad R. d. Patriarcham existentem contra terram Penestrine pro quibusdam necessariis negotiis, quia in reditu suo a predonibus expoliatus fuit lib. 15 10.
- [c. 107 t.] Ag. 25. Pro vitura duorum equorum pro decem novem diebus cum missimini auditorem nostrum Bononiam lib. 14 14 6.
- [c. 108] Ag. 28. Egregius vir d. Iacobus de Verulis auditor noster transmissus per nos Bononiam ad S.tem d. n. pro quibusdam negotiis status prefate Santitatis et huius civitatis concernentibus lib. 51 13 4.

Ugulintadeus Iacobi Generalis Camerarius Com. Civ. Castelli ... solvit Angelo de Perusio nunctio huc trasmisso ... cum licteris (?) significantibus Franciscum Pecininum a suis castris se movisse — lib. 7 16 13.

[c. 111 t.] Ott. 18. — Pro coloribus datis mag. Vincentio de pictori pro armis Santitatis d. n. depingendis — lib. 11 4 8.

[c. 112] Ott. 19. — Marioctus Batiste de Futiis de Civ.

<sup>(1)</sup> Questa partita è riportata anche nel Reg. seguente (n. 17) ma per lib. 144 13 4.

Castelli porte S. I. capetaneus castri Peraini comitatus Civ. Castelli deputatus per d. Gub. propter guerram surgentes (sic) contra terram Montones — lib. 15.

N. IV. — Libro d'entrata e uscita di *Ludovico* "Buiamontis ".

1435, novembre — 1436, ottobre.

(Tit. int.). "Liber hic dicetur annualis memorie creditorum et debentium Camere Castellanensis de mense in mensem etc. tempore mei Antonzenobii de Luca thesaurarii ,. cc. 234.

Entrata (c. 1-54). Uscita (c. 141-222).

Iohannes Antonii de Canezanis de Florentia Potestas (c. 88).

[c. 204] Capitaneus Vallis Tiberis, Baptista de Futiis. Capitaneus Montanee, Paulus ser Sanctis.

[c. 206-7] Reddita prestantia pro recuperatione casseri Cellis pro peditibus in castra missis.

[Extraordinariorum] — [c. 208 t.] 1436, genn. 10. — Ludovicus Buiamontis Camerarius... pro expensis trium dierum factis de mandato d. Patriarce (1) magistris decem et vestatoribus centum in castris contra Burgum (2) — lib. 72 6 8.

[c. 210 t.] Mar. 2. — Pro expensis factis ... quando Burgum S. Sepulcri venit ad manus Florentinorum — lib. 31 19 8.

[c. 211 t.] Apr. 25. — Ser Venture de Visso quem misit Bononiam Rogerius de Gaiano d. n. Pape Commissarius

,1) Il cardinal Giovanni Vitelleschi patriarca di Alessandria.

<sup>(2)</sup> Borgo S. Sepolero, dopo la morte di Niccolò Fortebracci, non tornò subito sotto la Chiesa, perchè vi si faceva forte Baldaccio d'Anghieri, la cui figlia era vedova di Niccolò ridetto. Il Papa vi spedi il Patriarca che strinse la città d'assedio.

cum non posset obtinere possessionem Burgi S. Sepulcri qui necesse itineris profectus est Florentiam, secundum quod res ipsa poscebat (1) — lib. 20 13 4.

[c. 212] Mag. 15. — Baptista de Futiis habuit quos ut asserebat mutuasse oratoribus qui venerant ad dandum dominium Civitatis SS.mo Domino nostro (2) — lib. 77 10.

[c. 212] Mag. 29. Ludovicus etc. habuit pro expensis factis in honorando d. Patriarcam et suam comitivam, quando primo fuerit hic ante quam contra Burgum accederet, unde iterum huc rediit, et honorate ac splendide receptus, cum priores et cives promitterent omnem expensam computare in numero trecentorum florenorum annuatim debentium Comuni, et super hec deinde reformationem fecerunt, et tamdem cum prefatus d. Patriarca cum exercitu in Campaniam traiceret, nichil pactum neque decretum observaverunt, et sic talis expensa remansit fienda a Camera, que ascendit ad lib. 300.

[c. 212 t.] Mag. 31. — Beltramo Petri et Gilio Fontane, qui steterunt in turrim quando Xpoforus de Tolentino minabatur Civitati — lib. 3 7 2.

Ser *Iohanni* ser *Landi*, qui ivit ad inquirendum pecunias pro negotiis Burgi — sol. 5 12.

Numptio qui detulit novum conflictus Comitis Antonii, pro una veste — lib. 20 15 10.

[c. 213] Vincentio pictori pro coloribus ad pingendum arma Gubernatoris in platea et ad portas SS.mi D. nostri—lib. 31.

Ser *Iohanni* ser *Landi* misso Perusium ad reperiendum pecunias pro recuperatione Burgi — *lib.* 10 6 8.

Antonio de la Nuccia die VI maii misso Narniam pro Potestate Burgi — lib. 7 9 10.

[c. 213 t.] Giug. 16. --- Pro victu Rogerii de Gaiano Commissario etc. et Iohannis de Ancona futuri castellani in Burgo S. Sepulcri cum sex famulis equestribus et quatuor pedestribus dum viginti dierum moram fecerunt in Silice

<sup>(1)</sup> Dice il Muzi ehe Ruggero da Gaiano recuperò i castelli occupati dal Duca d'Urbino, Scalocchio, Castelleone, Castelfranco e Valboscosa.

<sup>(2)</sup> Città di Castello aveva capitolato con Eugenio IV il 20 settembre 1435. Il Muzi riporta gli otto articoli del trattato.

comitatus Castelli a xx aprilis usque in nonam maii, resistente Vespuccia no Burgum intrarent — lib. 50.

- [c. 217] Ag. 28. Ugolintadeus Camerarius, quia solverat Angelo de Perusio misso huc per Gubernatorem Perusii et per Collateralem Potestatis cum licteris numptiantibus Franciscum Piccininum castra movisse bol. 40.
- [c. 217] Sett. 5. Iohannes de Canegiano habuit de mandato d. Gubernatoris, quia per cum fuit reformatus in potestaria post finitos octo menses pro novem diebus, cum alter Potestas non posset inire offitium suum et solvit fl. 36 lib. 171.
- [c. 217 t.] Ott. 18. Per una tasca grande di cuoio da tenere i denari per la Camera lib. 2 11 8.

## Tabula [exitus] — 1435-1436.

R.mus D.us Gubernator — D.us Potestas Castelli — Magnifici dd. Priores — Comune Civitatis Castelli — Offitiales damnorum datorum, gabellarum et custodie — Cancellarium Comunis — Camerarius Camere — Camerarius Gabelle — Capitaneus porte palatii cum tabulaccinis — Medicus Comunis — Magister Gramatice — Conservator horlogii — Massarius Comunis — Domicelli dominorum Priorum — Custodes portarum — Campanarii — Tubette — Coquo et vactarus — Numptii et baiuli — Castellanus Cellis, Scaloctii, Castri Franchi, Petralonga, Certaldi, Montis Castelli, Ghironzi, Castri Leonis, Montis Migiani, Castri Guelfi — Thesaurarius — Helemosine et oblationes — Notarii Camere — Castellanus — Ponderatores farine — Assignatores bladorum et vini Comitatus — Prestantia pro recuperatione Cellis — Prestantia pro peditibus in castra missis.

N. V. — Libro d'entrata e uscita di *Ugolintadeo* " *Iacobi* ,,.

### 1436, ottobre — 1438, gennaio.

(Tit. int.). "Hic est liber continens in se omnes et singulas pecuniarum quantitates perventas ad manus Ugholin-

tadei Iacobi de Civitate Castelli, generalis Camerarii Camere dicte Civitatis, tempore ser Anthonii Angeli de Spoleto, Camere Apostolice notarii, et in Civitate Castelli, terra Burgi Sancti Sepoleri pro SS.mo in Xpo patre et domino nostro domino Eugenio... pp. quarto et sacrosanta Romana Ecclesia et Camera Apostolica thesaurarii generalis, nec non omnes et singulas pecuniarum quantitates expositas et solutas per dictum Camerarium etc.,. cc. 261.

Eutrata (c. 1-45) — for. 8,240 lib. 3 s. 9 d. 9. Uscita (c. 138-249) — » 8,240 » 3 » 9 » 9.

[Il fiorino è in ragione di lib, 4 sol, 15. Lo Statuto assegnava il valore di lib, 4 e sol, 8, Il quattrino valeva den, 4  $1_{1}^{2}$ ].

Iohannes Episcopus Pensauriensis Gubernator (c. 138). 1438, sett. 28. — Antonius Epus Cesenas Gub. (c. 139). Galeoctus de Ricasolis de Florentia Potestas (c. 174).

N. VI. — Libro d'entrata e uscita di Niccola " Antonii Capucini de Caputiis ".

### 1444, ottobre - 1445, maggio.

(Tit. int.). "In presenti libro describentur et descripte seriatim apparebunt omnes et singule denariorum et pecuniarum quantitates, que pervenient ad manus providi et discreti viri Nicolay Antonii Capucini de Caputiis, vocati Capucino de Civitate Castelli et p[orte] S. E[gidii] generalis Camerarii Camere Comunis dicte Civitatis pro S. R. E. et SS.mo etc. Eugenio pp. quarto, tempore magnifici et spectabilis militis d. Marini de Reguardatis de Nursia dicte Civitatis Castelli eiusque Comitatus, fortie et discrictus Gubernatoris dignissimi, ac etiam tempore nobilis viri Chalimachi d. Bartholomei de Bonagiis de Senis eiusdem Civitatis honorabilis thesaurarii etc. scripte et ad introitum dicte Camere et dicti Camerarii misse per me Anthonium ser Luce ser Marchi de dicta Civitate notarium, ad dictum offitium extractum per Collegium Iudicum et Notariorum

dicto Civitatis, pro tribus mensibus proxime futuris inceptis die prima mensis augusti etc. una cum ser Antonio ser Andree Silvestri etiam ad dictum offitium extracto per dictum Collegiam sub annis domini nostri Ihesu Xpi a nativitate eiusdem quatragentesimo quatragesimo quarto, indictione septima etc.

cc. 207.

```
Introitus (c. 1-97) — for. 3,276 2 4.
Exitus (c. 98-206) — » 3,276 2 4.
```

Miles Marinus de Reguardatis de Nursia Gub. et Potestas (c. 100).

Ser Perus Bartolomeus de Reggio, Rozellus Ugolintadei vice et nomine N. V. Calimachi d. Bartolomey de Bonagiis de Senis thesaurar. (c. 106).

Ser *Gratiosus* de Perusio offitialis plani seu damnorum datorum (c. 110).

Domp. Blaxius capellanus MM. DD. Priorum (c. 190).

### Tabula Introitum — [1444].

Gabelle grosse — Malefitiorum — Condempnationum veterum — Extraordinariorum palatii Potestatis — Damnorum datorum — Fraudum et devetorum aliarum gabellarum — Gabelle farine — Gabelle carnium et piscium — Gabelle vini, aceti et clarerie Civitatis — Gabelle mercatus sive mercati — Gabelle gestariorum et mensurarum — Gabelle Cenciarie — Gabelle postribuli — Gabelle portarum — Gabelle pignorum — Gabelle panis et vini Comitatus — Gabelle salis — Gabelle grani et bladi — Gabelle huvarum et musti — Introitus pignorum venditorum — Introitus bonorum rebellium — Introitus questorie Sancti Antonii — Introitus potagiorum et passagii — Census Marchionum et hominum de Monteruperto (1) — Census ebreorum (1) — Residuum omnium gabellarum veterum (1) — Introitus extraordinariorum cuiuscumque generis.

<sup>(1)</sup> Munca al Registro.

#### Tabula Exitus etc.

[Extraordinariorum d. n. Pape] [c. 190] — 1445, febb. 8. Uni sotio Bartolomey de Aquila destinato ad Gualdum et Fabrianum ad presentendum de gentibus armigeris capitanei et Comitis Caruli, vid. de eorum transitu — bol. 40.

Ser Xpoforo ser Andree destinato ad Castiglionem Aretinum, hac de causa, die xxvII settembris — bol. 20.

Uni numptio destinato Bernardo Zaccaria notificanti qualiter gentes armigere Francisci Piccinini veniebant ad castrum Fratte — lib. 1, sol. 11.

Uni sotio supradicti *Bartolomei* destinato Assisium ad investigandum de modis et condictionibus gentium armigerarum *Francisci Piccinini* — *bol.* 40.

Duobus numptiis destinatis ad capitaneum castri Montis Migiani die vi novembris notificantibus de adventu centum armigerorum ad Pretinam — bol. 6.

Uni numptio secreto, qui accessit Assisium, ut ibi maneret donec dicte gentes armigere recederent — bol. 40.

[c. 190] Pro panellis et duodecim salmis lignium pro festando de pace facta inter S. d. n. pp. et magnificum comitem Franciscum — lib. 12, sol. 12.

Uni numptio destinato castellano Pratalonghe cum licteris, notificando qualiter gentes  $Francisci\ P[iccinini]$  erant in comitatu  $Eugubii\ -\ lib.\ 1,\ d.\ 7.$ 

[c. 190 t.] Duobus hominibus de Pratalonga destinatis ad d. Gubernatorem notificantibus adventum comitis *Caruli* ad castrum Montonis — *bol.* 10.

Ser *Luce Francisci* oratori ad d. Gubernatorem peruxinum notificanti, qualiter certi exititii venerant ad castrum Montonis — *bol.* 40.

Furlano destinato, duobus vicibus, Fabrianum, et alia vice, Peruxium, usque ad diem xxv settembris, pro reditu Bartolomey de Aquila — fl. 2.

Ritio fra Pauli pro vettura unius sui equi per novem diebus, quibus ipsum tenuit ser Laurentius ser Antonii per comitatum, ut comitatini reducerent se ad fortilitia — bol. 32.

[c. 191] Gientilino pro centum quinguaginta panellis quas tenere deberet penes se pro casibus opportunis noctis tempore occurrentibus — lib. 7, sol. 10.

Pro quatuor toppis cum clavibus magnis pro catenis p[orte] S. E[gidii], et pro exbarris extra dictam portam. pro uno ligno de cerqua et pro agutis, ferro et magisterio f. 2 et bon. 5.

Uni numptio sotio *Bartolomey* de Aquila immitatori vestigia gentium armigerorum *Francisci Piccinini* die XXIII novembris — fl. 1.

Duobus numptiis de Pratalonga notificantibus de congregatione exititiorum in civitate Eugubii — bol. 10.

Andreuolo cum uno sotio destinatis usque Cesenam cum gentibus armigeris Francisci Piccinini die 28 novembris — bol. 40.

[c. 191] Feb. 13. — Pro funibus et cordis pro ligando unum ad petronem et pro ministro qui eum ligavit — bol. 14.

Pro una toppa et una clavi et aliis ferramentis pro uno pari cipporum ad retinendum cathivos — bol. 26.

Pro lib. 11 augutorum pro actando armaduram turris platee — bol. 22.

Ad precipiendum ligna comitatinis pro gentibus armigeris Nicolay Tazini — bol. 8.

Magnificis DD. Prioribus pro quatuor dopleriis pro honorando festivitatibus S.te Emerentiane, eo quia tali die fuit reasumptus status S. M. E. - f. 2.

[Extraordinariorum Comunis] — [c. 181] 1445, mar. 29.

— Bartolomeo de Cardonibus, qui solvit in Civitate Florentina pro residuo mayestatis capelle DD. Priorum — fl. 3 et bol. 20 (lib. 18 1 8).

A c. 206, in fine, è la seguente annotazione di revisione:

« Die XII maii MCCCCXLV N. V. Hallimachus de Senis thesaurarius Civitatis Castelli, produxit suprascripta computa sua in Camera Apostolica et iuravit esse vera in forma, et R.dus pater dominus G. E.pus Mantuanus commisit ea videnda, examinanda et calculanda ven. viris dominis N. de Ceis et Iacobo Turlono dicte Camere Clericis, presentibus dominis Camere et me ser Laurentio».

N. VII. — Libro d'entrata e uscita di Antonio " de Pazzis ,, da Montefiascone e di Niccola " de Caputiis ,...

#### 1445, marzo - 1446, marzo.

(Tit. int.). "Hec est copia seu exemplum quorundam librorum introituum et exitorum Camere Comunis Civitatis Castelli, tempore spectabilis ac nobilis viri ser Antonii de Pazzis de Monteflascone, honorabilis thesaurarii Civitatis Castelli pro S. R. E. et SS. d. n. Eugenio pp. quarto, nec non tempore n. v. Nicolai Antonii de Caputiis dicte Camere Camerarii scriptorum et rogatorum manu quam plurimorum notariorum publicorum dicte Civitatis et tunc dicte Camere etc. et copiatorum per me Andream Iohannis de dicta Civitate Castelli notarium publicum ". cc. 252.

Introitus (c. 1-79). Exitus (c. 83-169).

Marinus de Reguardatis de Nursia Gubernator (c. 83) (1).

Iohannes de Mazancollis de Interamne Gub. et Pot.
(1445, ott. 29. — c. 83 t.) (2).

Pier Paulus de Turri esculanus, Pot. (1446, mar. 28. — c. 84).

[c. 83] Nicolaus Antonii de Caputiis Camerarius, nomine magn. ac gener. milit. d. Agamennonis de Perusio q. Gubernatoris Civ. Castelli. — lib. 1278.

[Census] — [c. 74] 1445, Ag. 22. — Antonio Iohannis de Monte Ruperto, solvente suo proprio nomine et aliorum hominum et personarum dicti loci, pro censu et nomine census presentis anni, ut consuetum est, in festo Sancti Floridi lib. 3, den. cort.

Bartolomeo Ugolini Gherardi marchione de Petriuolo, solvente suo proprio nomine et vice et nomine Arrigi Ugo-

<sup>(1)</sup> Questo nome manca nell'elenco de' Podestá dato dal Muzi.

<sup>(2)</sup> Il card. d'Aquilea, legato ap., con lettera da Roma 21 febbraio 1445 raccomandò questo nuovo Governatore alla benevolenza de' castellani (c. 83 t.).

lini Gherardi marchione de Petriuolo predicto pro censu presentis anni 1445 annuatim debito de mense augusti in festo S. Floridi, secundum morem, consuetudinem et pactum et obligationem annuatim debitam dicte Camere pro dimidio, pro parte eis contingente — lib. 2, sol. 19, den. 6.

Ugolino Ranerii marchione de Petrella etc. ut supra. lib. 2, sol. 19.

[c. 75] Lug. 30. — Salomone Bonaventure ebreo, feneratore de Civitate Castelli, quas solvere debet annuatim probravio et celebratione festivitatis S. Floridi de mense augusti, iuxta legem conditam in Comuni — lib. 150 (1).

Mizzola Davit it, it. — lib. 150.

[Condempnationum veterorum] — 1445, giug. 5. — Paulo ser Ludovici de Civitate Castelli condempnato per Curiam n. v. Stefani Salvi de Florentia tunc vicepotestatis dicte

(1) Questo ebreo era stato eletto medico della Città nel 1416; abbiamo due privilegi di papa Martino v che lo riguardano (Arch. Vat., Mart. v. sec. li. vr. n. 356, c. 34 t.).

« Martinus etc., Salomoni Bonaventure ebreo de Civitate Castelli viam cognoscere veritatis. Cum tu nuper cum familia tua moram traxeris in Civitate nostra Civitatis Castelli tempore quo nobis et Romane Ecclesie erat rebellis et bellum inibi vigebat, dubites propter diversa maleficia, crimina, delicta et excessus inibi commissa contra nos et E. R. posse in posterum molestari, Nos securitati et quieti tue in hac parte consulere volentes, tibi et familie tue onnuia et singula crimina, maleficia et excessus huiusmodi, quecumque, quotcumque et qualiacumque fuerint per te, dictis rebellione et bello durantibus et usque im presentem diem commissa, et que pro sufficienter expressis habemus, in quantum publicum interesse concernunt, seu Cameram Apostolicam, tibi tuisque, familie et heredibus, auctoritate apostolica, remittimus et condonanus etc. — Det. Ferentini II Kal. septembris, pontif. n. an. duodecimo ».

« Eidem ctc. - Cum sicut oblata nobis pro parte tua petitio continebat, nonnulli Xpiani, tam officiales nostri et Ro. Ecc. quam etiam private persone aliquando ad extorquendum a te pecunias diversa crimina et excessus causantes te capi et arrestari faciunt, et procurant varias iniurias et molestias tibi propterea inferentes, nos tibi super hoc oportune providere volentes, tibi, auctoritate apostolica, concedimus, statuentes nichilominus et etiam ordinantes, quod ven. fr. Nicolaus Episcopus Tiburtinus Cubicularius noster omnes et singulas criminales causas in quibus te aut familiam tuam aliqua ratione quorumvis excessuum accusare, aut super quibus te aut ipsam impetere vellent, et in quibus reus quomolibet existeres aut etiam dicereris, exceptis dumtaxat lese maiestatis et homicidii criminibus, audiat, terminet et decidat, institiumque faciat, p out, delictorum qualitate pensata, viderit expedire, Nos enia cognitionem et decisionem omnium criminum, delictuum et excessuum huiusmodi eidem Episcopo, auctoritate apostolica, reservamus, districtius inhibentes omnibus aliis et singulis nostris et dicte sedis officialibus, ut in criminalibus causis huiusmodi aliquid contra te aut familiam prefatam attemptare seu decidere vel judicare aut corum pretextu te capere, arrestare vel detinere quoquomodo presumant » etc. Us.

Civitatis ad mortem et in confiscatione suorum bonorum, sumpta causa, quod ipse una cum quibusdam aliis submixit castrum Montis Castelli dominio  $Francisci\ Piccinini\$ et prodictionem fecit de illo contra dictam Civitatem, ut plene constat manu ser Matei olim ser Iacobi de Aretio tunc notarii malefitiorum dicti olim Vicepotestatis sub die XXVIII mensis ottobris 1440-lib. 15. De aliis habuit gratiam a presenti magnifico domino Gubernatori dicte Civitatis.

[Extraordinariorum] — [c. 159 t.] 1445, apr. 3. — Currerio trasmisso Romam pro parte d. Gubernatoris ad notificandum dampnum infertum per Comitem Carolum in comitatu — fl. 2.

Pro duobus numptiis transmissis Perusium quia fuerunt derobati a Comite Carulo de Montone — bon. 12.

Uni sotio *Bartolomei* de Aquila transmisso Romam ad rev. d. Camerarium cum licteris pro parte d. Gubernatoris ad informandum, quod *Iohannes* de Tolentino est in terra Burgi S. Sepulcri — *lib.* 7, sol. 16.

In questo registro si contengono varie lettere del Card. Camerlengo, d'Aquilea, per mandati da pagarsi a conestabili e uomini d'arme: ne riportiamo una:

"Egregio amico nostro carissimo ser *Antonio* de Monteflascone thesaurario Castelli etc. — L. Card. Aquiliensis d. pp. Camerarius Ap. Sed. Legatus.

"Egregie amice carissime salutem. Volemo che subito date modo Bartolomeo dell'Aquila abbia quelli cento fiorini, el quale me hisogna mandare ad Aquapendente et a l'altre terre del Patrimonio, sì che date opera che subito sia spacciato et non mancho. Valete, Perusii XXIII augusti 1445,,.

Le altre riguardano il conestabile Tartaglia di Filippo stanziato in Assisi, per duc. 70; Giovanni da Crema, Iacomo da Roma, per duc. 120; Andrea da Fano, il Ricciarello; poi Marino da Cingoli per duc. 370 (c. 166 t.-169).

N. VIII. — Libro d'entrata ed uscita di *Niccola* " *de Caputiis* ,..

#### 1449, maggio - 1450, aprile.

(Tit. int.). "In presenti libro describuntur etc. omnes et singule pecuniarum quantitates omnium et singulorum introituum Camere Comunis Civitatis Castelli pro S. R. E. et pro supradicto d. n. pp., que provenient ad manus circumspecti viri Nicolay Antonii Capucini de Caputiis de dicta Civitate et pro S. E. generalis Camerarii camere dicti Comunis, tempore n. v. Iohamphilippi de Cassanis de Serazana hon. thesaurarii dicte Civitatis Castelli etc., nec non continens in se omnes et singulos exitus pecuniarum omnium solutarum etc., per manus utique infrascriptorum notariorum ad dictam Cameram deputatorum etc. et etiam manu mei ser Xpofori ser Andree de Civitate Castelli etc. deputati per rev. dom. dom. Viennisium de Albergatis de Bononia Gubernatorem ,,.

Introitus (c. 5-81). Exitus (c. 92-191).

Franciscus de Sapitis de Florentia Potestas (1449 — ottob. 7).

Iohannes de Cenadis de Tuderto Potestas (1449 — decem. 4).

Mateus de Trento ordinarius vicepotestas (1450 — mar. 10).

[c. 160] 1449, sett. 12. — Lucas Antonii et Pallante Federigi custodes deputati ad portam S. I. pro evitanda peste ne qui de loco pestifero veniebant, nequaquam ingredi permicterentur — lib. 10 6 8.

[c. 162 t.] 1450, marzo 31. — Duobus peregrinis, qui fustigaverunt tres malfactores ... It. pro uno peregrino qui executionem fecit contra unum florentinum condempnatum ad suspendi ... It. uni alio peregrino qui executionem fecit contra unum civem et unum comitatinum etc....

[c. 165 t.] Pauperibus Sancte Felicitatis pro cera eis data pro orationibus dicendis in diebus pascalibus nativitatis d. n. I. X. — lib. 2.

Pro ceppis, mannaria, cordis et lignis pro construendo furcas in capite platee dicte Com. pro duobus qui iustitiati in persona, computatis in dictis rebus salario magistrorum costruentium dictas furchas et ingenium factum pro amputandis capitibus — lib. 11 10.

N. IX. — Libro d'entrata e d'uscita di *Niccola* " de Caputiis ,, da Città di Castello.

1450, aprile - 1451, giugno.

(Tit. int.). "Inferius per ordinem describentur per me Piermatheum ser Nicole de Marchis de Civitate Castelli notarium publicum ad infrascripta scribenda specialiter deputatum per infrascriptum dominum Thesaurarium omnes et singule pecuniarum quantitates, que pervenient ad manus egregii viri Nicolai Antonii de Caputiis de dicta Civitate Castelli Camerarii Camere dicte Civitatis pro S. R. E. et S. d. n. pp., tempore ven. v. d. Nicolai de Castello honorabilis thesaurarii dicte civitatis etc., nec non omnes et singule pecuniarum quantitates solute et exposite per dictum Nicolaum Camerarium etc.,... cc. 146.

Introitus (c. 3-86) — *Lib.* 31,046 Exitus (c. 89-146) — » 37,819 16 3.

Vianisius de Albergatis de Bononia prothonotarius Gubernator (1).

Nicolaus de Panchiacchiis de Bononia affinis et procurator Gubernatoris (dall'aprile all'ottobre, pagato nel nov. 1450).

Agamennon de Archipresbiteris de Perusio Gubernator (dal febbraio al marzo) (2).

Iohannes Sbarra de Lucha Potestas (apr. sett. 1450).

<sup>(1)</sup> Manca nel Muzi.

<sup>(2)</sup> Si trova nel Muzi all'anno 1440 e non al 1451 e seguenti.

Matteus de Doyono de Tridento vicepotestas (4 nov. 1451). Comes Stefanus de comitibus de Casalecchio de Bononia Potestas (3 dic. 1450 — 3 feb. 1451).

[c. 184] Exitus pecunie habite ex gabella salis.

Copia brevis s. d. n. pp.

" Nicolaus pp. quintus.

"Dilecte fili salutem etc. Omni qua possumus sollicitudine procuramus et ordinem dari facimus variis mundi partibus, ut frumentum ad Almam Urbem deducatur, ut hoc anno iubeleo advenientium victu frumenti copia vigeat. Id circho etiam plenam tibi per presentes concedimus facultatem, ut omnem pecunie quantitatem sive ex sale collectam sive ex vectigalibus et introitibus nostre Civitatis Castelli, libere et licite, emendi triticum convertere possis usque ad summam, quam pro hoc presenti anno iubeleo emes. In hac siquidem re, que animo nostro insidet ardentius, omni studio et diligentia incumbas, ut iuxta desiderium cordis nostri debita subventio frumenti in tempore fiat. — Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub anulo piscatoris die xvii januarii MCCCCL, pontificatus n. an. tertio ".

A tergo). "Dilectissimo filio Vianisio de Albergatis notario nostro ac Civ. Castelli pro nobis et R. E. Gubernatori,...

1450, giu. 11. — N. V. Nicolao de Panchiacchiis de Bononia per prefatum d. Gubernatorem deputato ad certam quantitatem grani emendam pro S. d. n. et mittendam Romam — lib. 2900 11 4.

[c. 134 t.] Nov. 14. — Eidem d. Gubernatori, quos secum portavit cum ivit Romam ut eos solveret Nello de Bononia — lib. 816 6 8.

Magnifico viro *Nello* de Bononia commissario S. d. n. pp. et ex ipsius commissione et mandato, prout patet in quadam bulla plumbata S. d. n. etc. — *lib.* 616 6 8.

#### Copia brevis S. d. n. pp.

## " Nicolaus pp. quintus.

"Dilecte etc. Accepimus dilectum filium Bartolomeum de Aquila Connestabilem nostrum quibusdam civibus et mercatoribus nostre Civ. Castelli teneri et obligatum esse in certis pecuniarum quantitatibus. Volumus igitur ac mandamus, ut dictis creditoribus ipsius Bartolomei satisfacias de quibuscumque introitibus ad nostram Cameram spectantibus, et hoc usque ad summam octuaginta ducatorum de camera tantum.

— Dat. Rome apud S. Petrum sub anulo piscatoris die prima decembris 1450, pontificatus n. an. quarto ".

PETRUS DE NUXETO.

## A tergo) ut s.

[c. 138] Pro acconcimine et reparatione domus habitationis d. Gubernatoris etc.... Petro de Burgo, Nicolao et Blaxio, qui laboraverunt in dicta domo decem diebus ad facendum sedilia in circuitu sale dicte domus, hostia et fenestras — lib, 18 1 8.

It. Magistro Iohanni de Florentia pro complemento laborum suorum, qui sculpsit lapidem camini, fecit certa hostia in dicta domo — lib. 4 5 3.

[c. 139] It. Gavardutio spitiali pro auro et azurro dato pro pingendo in sufficta predicta arma d. n. pp. - lib. 3 4 7.

[c. 143] Copia bulle commissionis Magn. Nelli de Bononia familiaris S. d. n. pp. et substitutionis facte per prefatum Nellum in R. d. Vianisium Gubernatorem etc.

"Nicolaus epus servus servorum Dei dil. fil. n. v. Nello Bartolomei civi Bononiensi fam. nostro et in alma Urbe ac provinciis nostris Patrimonii b. Petri in Tuscia ac Marchie Ancouitane, nec non civitatibus terris et locis spetialis commissionis et Arnulforum, ducatus Spoletani ac Sabine et Campanie et Maritime etc. Ap. Sedis nuntio, previsori ac Commissario generali salutem etc. Tantam jamdiu fidei constantiam, prudentiam quoque et vite integritatem, ceterasque virtutes tuas tam familiari experientia, quam etiam

in nostris et R. E. negotiis comprobatas esse cognovimus, ut in domino confidamus, quod omnia etiam ardua atque difficilia, que ad honorem et utilitatem Ap. Sedis pertinere videantur, divina favente clementia, prudenter et laudabiliter exequeris. Cupientes igitur ut Xpi fideles in hoc sancto anno Iubelei proxime celebrandi pro plena omnium peccatorum remissione ex diversis Regionibus confluentes tute et secure ad Almam Urbem accedere et omnia ad vivendum necessaria habere valeant, ac provisorem utilem et ad hoc ydoneum, qui tam doganis, quam etiam de aliis vectigalibus ac redditibus et proventibus ad nos et prefatam Ecclesiam spectantibus super his oportune providere possit, te in alma Urbe prefata ac in provinciis nostris etc. (us.) Ap. Sedis nuntium, provisorem et Commissarium generalem, Ap. auctoritate, tenore presentium facimus etc., tibi nichilominus, ut a te quos ydoneos delegeris substituendis, nostro et Romane Sedis nomine, de doganis et gabellis ac aliis vectigalibus quibuscumque nobis et R. E. debitis et quibuscumque doganeriis et gabellariis seu aliis personis tam ecclesiasticis, quam secularibus etc. pecunias exigendas recipiendi et de exactis per te quietandi, mandandi, inhibendi, cohercendi, puniendi, carcerandi, ac penas et mulctas Camere Ap. applicandi et exequendi et executioni mandandi, revidendi insuper et calculandi rationes et computa tam doganeriorum proxime preteritorum et presentium, quam aliarum omnium et singularum personarum etc. et super inde bampnimenta et proclamationes faciendi, testesque examinandi ac eorum dicta et attestationes in scriptis redigendi, nec non offitiales instituendi et deputandi, ac eos cassandi et privandi, nec non pro huiusmodi provisione pinguis abundantie dicto nomine emendi et emi faciendi omnem frumenti, vini, olei, salis aliorumque victualium quantitatem ubicumque et a quibuscumque comodius emere poteris, et quicquid emeris per mare aut terram ad dictam Urbem conducendi ac molendina fieri faciendi, animalia quoque cuiusvis generis vel spetiei et quovis numero undecumque conduci ad pascua dictarum provinciarum potuerint cum omnibus et singulis patronis, gregariis, pastoribus, familiaribus, massaritiis, rebus et bonis suis quibuscumque tam in veniendo, quam in stando

et redeundo cum securitatibus et salvisconductibus pro tempore et ad tempus per te ipsis et cuilibet ipsorum concedendis, in et per omnes terras, fortilitia, passus, portus, pontes et loca quelibet nobis et dicte Ecclesie mediate vel immediate subiecta affidandi assecurandi viasque publicas tutas et securas reddendi, easque actandi seu actari faciendi, ceteraque peragendi, disponendi et exequendi que circa premissa et qualibet predictorum necessaria fuerint vel oportuna, prout discretioni tue videbitur et placebit, mandantes omnibus etc. quatenus in his que predictorum omnium executione duxeris requirenda suis assistant favoribus etc. etc. — Dat. Fabriani, Camerinensis diocesis, anno incarnationis dominice MCCCCXLVIII sexto kal. octobris pontif. n. an. tertio.

" De Curia.

Constantinus ".

[Decretum R.mi d. Gubernatoris pro Capitaneatu Sanctis de Vitellis] — [c. 145] 1450, ott. 10. — "Vianisius de Albergatis Sedis apostolice prothonotarius Civitatis Castelli eta. in temporalibus et spiritualibus Gubernator pro S. R. E. et SS. in Xpo Patre et d. d. Nicolao divina providentia pp. quinto.

> "Per reposo et pace de la cità et contado de Castello, mossi da giuste caxoni, le quali ce hanno inducti a questo, te, Sancte de Vitelli, citadino di Castello, nostro dilecto, confidandoce che quello te commetteremo el farai prudentemente et fedelmente, di che più volte habiamo facto experientia, te creamo, deputamo et constituimo Capitanio et Commissario generale di tucto el contado et destrecto de Cità di Castello, con piena autorità di punire ciascuno de facto, senza observatione di alcuni termini, si civilmente, quanto che criminalmente, secondo giudicarai meritare loro excessi: possi ancora cognoscere et decidere cause criminali del decto contado et destrecto de facto, secondo el tuo judicio, veduta sola la verità del facto, infine alla somma de xx fiorini: possi ancora e debbi visitare li castelli e fortezze de decto contado et distrecto, et quelle fortificare et provedere, secondo vederai el bisogno. Et più provedere che grascia et victuaglie de niuna ragione non esca fore del

contado contra li bannimenti senza nostra expressa licentia et bulectino. Et tucto quello procurarai fare che cognoscerai essere stato de S. Chiesa et della Sanctità de N. S. utile, honore, pace et reposo della cità et contado predecti, dandote alle predecte cose piena facultà.

Il perchè comandiamo a tucti subditi nostri habitanti del contado, a Capitani, Castellani, officiali, sindici, massari et a ciascheduno de quale conditione se volglia, che te debbino obedire, recevere et honorare quanto la persona nostra propria sotto pena della nostra indignatione. Et per salario tuo deputiamote dieci fiorini a 40 bolognini per fiorino per ciascuno mese, durante decta commissione. La quale voliamo duri a tempo d'uno anno proximo che deve venire et più a beneplacito de la Sanctità di N. S., con potestà di potere substituire uno ydoneo in luoco tuo in caso de licito impedimento. Et commandamo al thexoriero per lo stesso tempo, che decto salario te debbi pagare omne mese, senza alcuna exceptione. Et ultra di ciò, de tucti i divieti et fraudi per te et tua famelglia retrovati te concedemo la mezza parte, et l'altra se applichi alla Camera Apostolica. Studia, adonque, comme credemo farai, tutto quello te commetteremo, secondo el bisogno et occurrentie de le cose, mandarlo ad effecto et exeguirlo diligentemente et fidelmente. Et prima che cominci ad exercitare l'offitio tuo, così giurerai nelle mani nostre de fare. Et in fede di ciò habiamo facto fare la presente nostra lettera patente et sigillare del nostro consueto sugello magiore. - Dat. Castelli, in domibus nostre solite residentie, die x mensis octobris 1450.

Johannes Commessarius de mandato ss. ".

[c. 46] 1451, giug. 9. — Circumspectus vir d. Nicolaus de Castello litterarum apostolicarum scriptor et thesaurarius Civitatis Castelli presentavit presentia computa sua dicte Civ. Castelli et juravit esse vera in forma. Rome in Camera apostolica, coram R. in X. p. d. Ia. Episcopo Perusino in Camerariatum d. n. pp. Locumtenens, presentibus d. Nicolao de Valle, Giliforte de Boncontibus dicte Camere Clericis, et me. — G. de Pisis not rog.

<sup>-</sup> R. in X. p. d. Ia. Locumtenens prefatus presentia

computa videnda et examinanda et calculanda commisit ven. viris dd. *Iacobo* de *Mazarellis* et *Iohanni Margarite* Ap. Camere Clericis.

Postea vero die XVI dicti mensis quia S. d. n. destinaverat dictos dd. *Iacobum* et *Iohannem Margarite* ad non-nullas partes, propter eorum absentiam prefatus P. Locumtenens dicta computa ven. v. prefato d. *Giulioforti* etc. commisit, etc.

N. X. — Libro del conto del sale di *Niccolò d'A-gnolo* di ser *Alberto* Camerlengo.

## 1452, gennaio — 1453, maggio.

(Tit. int.). Questo è illibro de me Nicolò d'Agnilo de ser Alberto Camerlengo, deputato per lo magnifico Governatore messer Agamennone degli Arcipreti da Peroscia et per lo expectabile tesaurieri messer Nicholò de Giovanpietro a tenire el conto del sale etc. cc. 63.

### Tavole.

Spese extraordinarie — Compare de sale — Vitture de sale — Sale venduto a menuto — Sale venduto in grosso.

Entrata fior. 1853 bol. 34 (a 40 bol. per flor.). Uscita » 841 den. 16

Residuo entr. — fior. 1021 bol. 21 di cui la 4ª parte spetta a Ulisse di Pier Giovanni e soci, e la rimanente somma di fior. 768, bol. 11 alla Camera Apostolica.

N. XI. — Libro d'entrata e uscita di Nicola " de Caputiis ".

## 1452, aprile - 1453, aprile.

(Tit. int.). "Hic est liber sive quaternus Camere Apostolice Civitatis Castelli dicti anni inceptus die prima aprilis eiusdem anni et ut sequitur finiendi, continens in se omnes

et singulas quantitates pecuniarum introitus et exitus dicte Camere et dicti anni, perventarum ad manus egregii viri Nicolay Antonii alias Capuccino de Caputiis de dicta Civitate Camerarii diete Camere etc. tempore tesaurariatus ven. ac circumspecti viri d. Nicolay Iohampetri de dicta Civitate pro prefato S. D. n. pp. et R. E. dicte Civitatis tesaurarii etc. ,,. cc. 159.

Nicolaus Angeli ser Alberti procurator magnifici domini Agamenonis olim Gubernatoris Civitatis Castelli (c. 96).

Bartolomeus de Mazancollis de Interanne Potestas Civitatis Castelli (c. 100).

[Exitus extraordinariorum] — [c. 166] 1453, mar. 19. — Carletto numptio transmisso in campo Regis Aragonum, in quo stetit duodecim diebus — lib. 12 18 4.

Cuidam cursori transmisso versus terras dd. de Malatestis ad explorandum iter gentium armorum, que veniebant versus Tusciam — lib. 5 3 4.

Cuidam numptio misso Citerne, Anglare et Lesercte ad explorandum gentes armorum, que veniebant ad illa loca pro eius salario — lib. 1 5 10.

N. XII. — Libro d'entrata e uscita di più notari della Camera di Città di Castello.

1453, aprile — 1454, giugno.

"Hec est copia sive exemplum cuiusdam libri introitus et exitus C. A. Civitatis Castelli scripti et rogati per plures notarios dicte Camere et facti, editi et compositi tempore thesaurariatus spectabilis et egregii viri Staxii Mey de Luccha etc. thesaurarii pro uno anno incepto die VII mensis aprilis anni MCCCCLIII, et finito ut sequitur, copiati et exemplati per me Antonium q. ser Nicole ser Marchi de dicta

Civitate notarium publicum, ad instantiam et requisitionem prefati d. thesaurarii ".

Ser Andreas de Pontiano capellanus et procurator R.mi in X. p. d. Nicolai de Capranica S. A. Protonotarii ... Gubernatoris (1) (c. 96).

Angelus de Volputiis de Firmo, olim Potestas Civitatis Castelli (febbraio a tutto luglio 1453) (c. 100).

Iacobus de Borcardis de Imola olim Potestas (ag. 1453 a tutto genn. 1454) (c. 100).

Iohannes de Manistis (?) Potestas (aprile 1453) (c. 100).

N. XIII. — Libro d'entrata e d'uscita di *Paolo* di *Domenico* " *de Galganis* " da Città di Castello.

1455, maggio — 1456, aprile.

(Tit. int.). "Hic inferius describuntur omnes et singule quantitates pecuniarum, que provenient de introitibus Camere ad manus sapientis viri Pavoli Dominici de Ghalganis de Civitate Castelli, porte S. Floridi, Camerarii Camere Apostolice dicte Civitatis, electus, costitutus et deputatus in loco olim Iacobi de Ghalganis defuncti, olim camerarii dicte Camere, vigore infrascripti rescripti (1455, ott. 6), tempore spectabilis viri Pavolini de Vicecomitibus de Mediolano dignissimo thesaurario dicte Camere Apostolice, etc.,.

cc. 241.

Introitus (c. 4-90). Exitus (c. 109-229).

Iohannes de Mazancollis de Interamne Gubernator (2) (c. 110).

<sup>(1)</sup> Il Muzi lo pone al 1455.

<sup>(2)</sup> Manca al Muzi.

Leonardus de Grummolis de Interamne Lucumtenens (1) (c. 111).

Michael de Marleano Locumtenens (1) (c. 111).

Stefanus de Manasseis de Interamne Potestas (c. 114).

Petrus de Brachis de Fulgineo procurator... d. Iacobi
de Brachis de Fulgineo olim Potestatis, pro suo consueto
salario mensis ottubris p. p., novembris etc. fino a marzo
(1456, aprile 28) (c. 115).

Priamus de Naccis de Amelia Potestas (1456, apr. 28) (2) (c. 115).

[Extraordinariorum d. n. Pape] — [c. 228] 1455. — Sotio militi d. Potestatis, quia duxit quemdam presbiterum qui faciebat bullas falsas Perusium — lib. 5, sol. 18, d. 10.

Uni manigoldo, qui frustavit seu schopavit unum, qui faciebat falsam monetam (sol. 25) — lib. 1.

Pro cera et aliis necessariis pro honorando sepulturam *Batiste* mag. *Emghileschi* (?) de mandato dd. Priorum, qui obiit et mortuus est in dicto offitio, secundum morem et consuetudinem actenus usitatam — *lib.* 30.

[c. 228 t.] Ser *Bartolomeo Blasii* et sotio, qui fuerunt ultimi notarii Camere ad scribendum computum Camere anni presentis et habuerunt duplicatos labores, pro eorum provisione — *lib.* 5 3 4.

N. XIV. — Libro d'entrata e uscita di Cristiano "Francisci,,.

1456, aprile — 1457, aprile.

(Tit. int.). "In presenti libro describentur seriose omnes denariorum quantitates, que pervenient ad manus providi viri Xpiani Francisci de Civitate Castelli generalis Camerarii Camere Apostolice in dicta Civitate de introytibus et provhentibus dicte Camere ab infrascriptis hominibus ... pro uno anno, incepto die prima mai MCCCCLVI, et ut sequitur

<sup>(1)</sup> Manca al Muzi.

<sup>(1)</sup> In Muzi è Piramo de' Nanni.

finiendo, nec non omnes pecuniarum quantitates solutas per dictum Xpianum Camerarium predictum occaxione exituum dicte Camere ... tempore R.mi in Xpo p. et dd. Michaelis de Marliano dignissimi Gubernatoris dicte Civitatis, et tempore nob. et spectatissimi viri Evangeliste de Variis de Urbe Civitatis predicte hon. thesaurarii etc. sub annis d. n. I. X. a nativitate eiusdem 1457 ... die vero ultima aprilis finito ". cc. 195.

Introitus (c. 8-73). Exitus (c. 74-195).

Michael de Marliano Locumtenens R.mi d. d. Ioannis de Mazancollis de Interanne Gubernatoris (per maggio e giugno) (1).

Michael Gubernator (agosto).

Pirramus de Naccis de Amelia Potestas (giugno). Petrus de Chitanis Potestas (2) (novembre-aprile).

[Exitus extraordinariorum S.mi D. N. PP.] —
[c. 187] 1457, dic. 16. — Numptio qui retulit d. Gubernatori pacem fore factam cum comite Iacobo Piccinino —
lib. 9 13 9.

Pro mulaterio, qui conduxit Romam fratrem Theveri cum R.mo domino Cardinali greco (3) — lib. 12 15.

[c. 187 t.] Pro una lampada pro Camera Apostolica ante figuram beate Virginis Marie — sol. 7 9.

Pro certis fenestris in domo domini Gubernatoris, vid. tempore quo in ea habitabat R.mus d. Cardinalis portogallensis — *lib.* 10 10 5.

Uno numptio transmisso Perusium et Tudertum pro lignis galearum — lib. 4 1 2.

[c. 188 t.] Fortunato massario Comunis pro lignis et magisterio pro faciendo furcas et pro fune pro laqueo, causa suspendendi Bataglinum proditorem — lib. 2 19 5.

[c. 189] Pro vectura duorum ronzenorum quando sumptum est supplitium de Paulo Hieronimi proditore — lib. 1 11.

<sup>(1)</sup> Nel Muzi al 1447.

<sup>(2)</sup> Muzi ha un Pietro de' Cesi negli anni 1456 e 1457.

<sup>(3)</sup> Isidoro Tessalonicense.

[c. 190] "Rev. d. pater. Habbiamo receute le vostre lettere et inteso quanto dite. Di che ve comendiamo assai de la bona vostra sollecitudine. Ma crediamo che se l'aveste messa in quelli dodici legni domandati con tanta instantia, et non in tucti, sarebbero già qui. Et pertanto si el mandarmi più che la somma domandatavi fosse cagione farli alquanto ritardare ad l'esser qui, vedete si levi via et solo se actendi alla expedictione de li dodici, che quanto più presto se pò, sieno qui. Et a questo per parte di N. S. vi comandiamo non restiate a far nulla, et non si guardi a spesa, però che noi non attendarimo ad altro che mandar via la galeaza, la quale di tucto è spacciata. — Valete. Roma die VII decembris 1456. - Volemo che ad l'auta di questa comandiate al tesoriere di costi, che, visis presentibus, debba venire qui cnm suoi conti et scripture; che non manchi. Et quando questo non facci, chiaritelo che noi lo sospendiamo dall'offitio.

Franciscus Veneris
S. d. n. Commissarius Gen.,,.

A tergo). "R.do P. D. Michaeli de Marliano Civ. Castelli Gubernatori ...

N. XV. — Libro d'entrata e uscita [di ser *Matteo* " *Cole* " camerlengo della camera apostolica]. cc. 199.

1457, giugno — 1458, aprile.

Introitus (c. 5-76). Exitus (c. 89-200).

Differenza in meno sulla entrata Li. 3,122 sol. 14.

Nicolaus Antonii alias Capucino procurator d. Gubernatoris (maggio-agosto) (c. 90).

Michael de Marliano Gubernator (sett.-nov.) (1) (c. 90). A[ngelus de Cacci] Episcopus Verulanus Gubernator (dicembre-aprile) (c. 90 t.).

<sup>(1)</sup> Manca al Muzi.

Petrus de Cesis Potestas (maggio) (c. 94).

Geminianus de Florentia vicepotestas (giugno - ag. 10) (c. 94).

Iacobus de Sanzis de Urbe Vicepotestas (agosto-febbraio 1458) (c. 94).

Iohannes de Acorariis de Urbe Potestas (11 gen. 1458 - aprile) (c. 94).

Evangelista de Varis de Urbe thexaurarius (maggioaprile) (c. 96).

## [c. 198] Capitula Gabelle Salarie.

[Precedono due lettere al Vicetesoriere da Roma e un breve pontificio di Calisto III del 13 gennaio al Governatore e tesoriere per il pagamento del salario a Lilio Cancelliere].

N. XVI. — Libro d'entrata e uscita di Neri "Rainaldi .,..

## 1460, maggio - 1461, aprile.

(Tit. int.). "Hic est liber Camere Apostolice Civitatis Castelli, continens in se omnes et singulos introitus et exitus denariorum et pecuniarum dicte Camere Ap. pro uno anno, vid. MCCCCLX, incepto die prima maii et finito ut sequitur, vid. tempore thesaurariatus nobilis et generosi viri Spinelli de Piccholominibus de Senis, Camere Ap. dicte Civitatis Castelli dignissimi thesaurarii, et tempore camerariatus spectabilis viri Nerii Rainaldi de dicta Civitate et porta S. M. pro SS.mo in Xpo patre et domino n. d. Pio pp. secundo, extractus, transumptus, copiatus et exemplatus per me Mariottum olim Iacobi d. Iacobi de dicta Civitate notarium etc. de quodam alio originali libro ipsius Camere Ap, scripto et publicato manu infrascriptorum publicorum notariorum dicte Camere sub annis d. MCCCCLXV indictione nona, etc. die x, mense in fine descriptis ... cc. 87.

Introitus (c. 31-38). Exitus (c. 39-87). Spesa in più *li*. 4,561 4 (c. 80). Debitrice la Camera di *li*. 30,933 *sol*. 12 *d*. 4 (c. 87). Batista de Bellantibus de Senis Gubernator (c. 40). Tomasius d. Georgii de Tomasiis Senen., Gubernator (apr. 30, c. 40 t.).

Spinellus Iohannis de Senis Potestas Civitatis Castelli (maggio-settembre) (c. 42).

Achilles Antonii de Petrutiis (ottobre-marzo) (c. 42). Iohandonatus de Spinis de Spoleto executor Iustitie (c. 42 t.).

N. XVII. — (s. t). Libro d'entrata e d'uscita [di Guido "Pierpauli", Camerlengo della Camera, c. 57 t.]. cc. 98.

#### 1461, maggio - 1462, giugno.

Introitus (e. 4-49). Exitus (c. 50-98).

Tomasius de Tomasiis de Senis, Gubernator (mag. 1461 — marzo 1462) (c. 51).

Galganus Bargensis de Senis, Gubernator (apr. 1462) (c. 51 t.).

Iohandonatus de Spinis executor Iustitie (c. 52).

Spinellus Spinelli de Piccholominibus de Senis thesaurarius (c. 54).

N. XVIII. — Libro d'entrata e d'uscita di *Marco* " Contis ,..

## 1462, maggio — 1463, giugno.

(Tit. int.). "Hic inferius describentur et seriatim descripti apparebunt omnes et singuli introitus et exitus pecuniarum proveniendarum ad manus spectabilis viri Marci Contis de Civitate Castelli et porta S. Floridi generalis Camerarii Camere Apostolice Civitatis Castelli, tempore tesaurariatus nobilis et magnifici viri Spinelli de Piccolominibus senensis dicte Civitatis Castelli tesaurarii pro SS. in Xpo

patre et d. n. Pio divina providentia pp. secundo, etc. sub anno d. n. Ihesu Xpi a nativitate millesimo quatringentesimo sexagesimo secundo, indictione x.,..

Introitus (c. 5-99). Exitus (c. 100-183).

Galganus d. Augustini Bargensis Gubernator (maggio 1462 — gennaio 1463).

Iohandonatus de Spinis de Spoleto executor Iustitie.

Ser Iacobus ser Francisci de Spoleto Vice executor (maggio-agosto).

Conradinus de Rosatis de Interamne executor Iustitie (ag. 1462 — febr. 1463).

Marinus de Calcignis de Sancto Marino executor (apr.).

N. XIX. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita della decima contro il turco. cc. 180.

#### 1464.

A c. 17 è il Breve di Pio 11 de' 7 dicembre 1463 all'arcivescovo d'Amalfi Governatore di Città di Castello per esigere il 5° sui salarii (fior. 15).

A tergo) "Ven. fratri N. Archiepiscopo Amalfitano Gubernatori Civ. Castelli.

Intus) "Ven. fr. sal. etc. Cum pro succurso Xpiane fidei, Deo adiuvante, decreverimus proficisci contra perfidos turchos, propter quod opus maximas et intollerabiles impensas subire nos oportebit, quibus facultates nostre et Sedis Ap. non sufficiunt, ea propter volumus et tibi commictimus et mandamus, ut de salariis et provisionibus omnium et singulorum officialium tam civium, quam forensium ac priorum illius Civ. et aliorumque tue gubernationis, quibus per thesaurarium illius Civ. aut camerarios vel alios quomodolibet salaria seu provisiones solvuntur, integram quintam partem per te vel predictis aut alium a te deputando retineas etc.

— Dat. Rome apud S. Petrum, sub anulo piscatoris vii decembris 1463 pont. n. a. vi.

G. de Piccolominibus ".

[c. 32] Decime solvende per Clerum Castellanum — fior. 314, bol. 8.

A c. 57 è il Breve di Pio II id. id. per la vigesima ai Giudei.

A tergo). "Ven. fratri N. Archiep. etc.

Intus). "Ven. fr. sol. etc. Quoniam graves impensas subituri sumus propter expeditionem, quam contra turchos paramus et propter profectionem nostram, quam Deo adiuvante faciemus, id circo ne desint necessaria ad tam sanctum opus, omnibus judeis per totam Ytaliam constitutis vigesimam omnium bonorum suorum imposuimus, prout in licteris nostris superinde confectis plenius continetur. Volumus itaque et tibi per presentes conmictimus et mandamus, ut ab omnibus et singulis judeis tue gubernationis exigas unam integram vigesimam omnium bonorum redituum et proventuum, nec non pecuniarum quocumque modo quesitarum etiam per usurariam pravitatem; solvendam, vid., medietatem infra mensem a die intimationis et aliam medietatem infra alium mensem immediate sequentem. Quod si judei, in solutione huiusmodi vigesime, fraudem aut negligentiam commiserint, volumus eos teneri ac etiam cogi ad solutionem integre decime et incurrere penam centum ducat. Camere Ap. inremissibiliter applicandorum. Et revelanti dare cogantur quatuor pro quolibet centenario. Super quibus omnibus etc. - Dat. Rome apud S. Petrum sub anulo piscatoris die VII decembris MCCCCLXIII, pontif. n. a. sexto ...

[e. 58] Feb. 23. — Facta diligenti inquisitione omnium et singulorum bonorum mobilium et stabilium et universe substantie ebreorum assistentium (sic) in Civ. Castelli, solverunt flor. 140.

[c. 171] Exitus pecuniarum Sancte Crucis — fior. 374.

A c. 180 t. è fatto il calcolo delle suddette somme e prelevate le spese minute in flor. 21 9 e le spese al Depositario in flor. 60, residuò la somma di flor. 455 9.

Avanza la intrata fl. 14 o circa, li quali essendo di piacere di V. S. retengo per mia faticha, perchè, como se pò sapere, nè procuratione, nè altro emolumento non c'è stato.

N. XX. — Libro d'entrata e d'uscita di Mariotto "Peri Damiani", e di Luca "Rainaldi de Caputiis",...

## 1465, gennaio-dicembre.

(Tit. int.). "Hic est liber Apostolice Camere Civitatis Castelli, continens in se seriatim omnes introytus exitusque quarumcumque pecuniarum proveniendarum ad manus providi viri Mariotti Peri Damiani de dicta [Civitate] et porta S. Floridi Camerarii dicte Camere Apostolice dicte Civitatis partim, et partim ad manus spectabilis viri Luce Rainaldi de Caputis de dicta Civitate, dicti Mariotti successoris, tempore thesaurariatus magnifici nobilisque viri ser Matheys Cole de Gettatis de dicta Civitate eiusque Civitatis thesaurarii etc.,. cc. 133.

Introitus (c. 3-49). Exitus (c. 50-133). Spese in più *li*. 10,791 sol. 14 den. 1.

Cardinalis Constantiensis (1) Apostolice Sedis Legatus, Gubernator (c. 51).

Paulus de Astancollis executor Iustitie (c. 55).

Pierlovigi de Benignis de Fabriano Potestas (ivi).

Andreas de Columpnellis de S. Ginisio executor Iustitie (c. 55 t.).

Inserti; n. 1). 1466, novembre 19. — Procura di Matteo « Cole de Gettatis » in persona di Niccolò « de Bufolinis » per presentare il soprascritto libro de' conti della Vicetesoreria della Camera Apostolica. L'atto è autenticato col sigillo grande dei Priori del Comune di Città di Castello. Vi è unito un foglio con le partite d'esito in li. 20,065.

[Introitus extraordinariorum d. Potestatis] —
[c. 31 t.] 1465, mag. 17. — Paulo pictore, quia eius uxor
inventa fuit prohicere aquam in strata contra formam Statuti — sol. 5.

<sup>(1)</sup> Riccardo Olivieri.

[c. 32] Nov. 30. — Baptista panifocula inventa non retinere baculum in panerio panis ad vendendum deputati (1) — sol. 5.

Dic. 11. — Pero Merchioris Grevoli, quia inventus fuit immittere pinguedinem unius bestie in aliam — lib. 1.

Paulo Cionis Insalate invento non habere caput appensum cum quarto castronis — sol. 15.

[Introytus census Marchionum] — [c. 48] Ag. 32. — Ser Matheo Cole solvente vice et nomine magnifici d. Nicolay de Vitellis pro censu castri Petrioli -- lib. 3.

Dic. 31. — Sante de Vitellis de Castello solvente pro censu Palatii Manzi presentis anni — lib. 2, s. 8.

A c. 51 è un breve del 12 gennaio 1465 al tesoriere che converte il salario destinato al Governatore per il Cardinale Legato.

"Dil. fil. Thesaurario nostre Civ. Castelli presenti et pro tempore existenti.

"Dil. fil. salutem etc. Cum illa nostra Civitas Castelli Legationi et giurisdictioni dil. fil. n. Cardinalis Constantiensis Ap. Sedis Legati per nos submissa extiterit, ea propter volumus et devotioni tue mandamus, ut salarium per Cameram ipsius nostre Civitatis Gubernatori dari consuetum, durante Legationi dicti Cardinalis dilecto filio thesaurario nostro perusino congruis temporibus assignes, solvendum per eum ipsi Cardinali Legato una cum reliqua sibi per nos constituta, inchoando a die, quo idem Legatus in provinciam venit et ut sequitur durante Legatione continuando; quod autem sic persolveris, in tuis computis ad-

<sup>(1)</sup> Gli statuti prescrivevano (lib. III, § CXLII) che nessuno si permettesse di farsi a toccare il pane messo in mostra per la vendita, ma chi se ne volesse provvedere dovesse servirsi, per indicare quello che face-se per lui, della candida bacchetta che doveva sempre stare, a questo scopo, sul paniere. « Panichocule et quilibet vendens panem teneatur et debeat tenere super can'stro panis quendam baculum album cum quo omnes tangant panem seu panes quos voluerit emere, sed îpsi omnes nullum tangant panum nisi cum baculo nisi cum emerit et solverit. Nec etiam dicta panicocula pena et banno v sol. den. Et si dicta panicocula dictum baculum non tenuerit, ut dictum est, solvat Comuni pro banno, pro qualibet vice, v sol. den. etc. ». La stessa pena comminata dagli statuti è qui applicata. Quindi è lecito inferire che nel 1465 avessero sempre vigore gli statuti della compilazione più antica che è anteriore al secolo xv.

micti mandamus per presentes. — Dat. Rome apud S. Petrum sub annulo piscatoris, die XII januarii MCCCCLXV, pont. n. a. primo ". L. Datus ".

N. XXI. — Libro d'entrata e d'uscita di *Luca* " de *Caputiis* ,, e di *Pallante* " de *Tubertis* ,,.

#### 1466, gennaio-luglio.

(Tit. int.). "Hic in presenti libro scribentur etc. omnes et singule denariorum quantitates proveniendas et perventas ad manus circumsp. virorum Luce Ranaldi de Caputiis et Pallantis Federigi de Tubertis de Civitate Castelli Camerariorum Camere Ap. etc. tempore thesaurariatus spectab. viri Marini Bartholomei de Spoleto hon. thesaurarii dicte Civitatis etc.,,. cc. 151.

Introitus — (c. 1-97). Exitus — (c. 65-151).

Andreas de Colonellis de Sancto Ginisio Potestas (c. 69).

Ser Petrus de Fulgineo Ser Iacobus de Eugubio et Ser Melchior de Trevio qui vices Potestatis gesserunt in Civitate per tres menses quibus dicta Civitas fuit sine Potestate (c. 150 t.).

N. XXII. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita [di Benedetto "de Passarinis,, c. 77]. cc. 184.

1470, ottobre - 1471, marzo.

Introitus — (c. 1-57). Exitus — (c. 61-154).

Iohannes de Mazancollis Gubernator (1) (c. 61). Octavianus de Electo Potestas (c. 65).

Petrus Antonius de Glandaronibus de Senis thesaurarius (c. 67).

(1) Manca al Muzi.

N. XXIII. — Libro d'entrata e uscita [di Andrea "Baroni", e di Andrea di Iacomo "de Cavardutiis",].

### 1474, settembre - 1475, agosto.

(Tit. int.). "Hic est liber Camere Apostolice Civitatis Castelli extractus, transumptus et copiatus de originalibus libris ipsius Camere scriptis et pubblicatis manu publicorum notariorum etc. per me Marioctum olim Iucobi d. Iacobi de dicta Civitate Castelli notarium publicum ad hoc specialiter electum et deputatum per spectab. v. Hanibalem Gregorii de Perusio Vicethesaurarium dicte Civitatis pro SS. D. n. pp. Sisto etc. sub annis d. 1475, die nona mensis novembris ,.. cc. 87.

Introitus (c. 1-25). Exitus (c. 1-87).

Bernardinus de Nordiis prothonotarius, Gubernator (c. 27).

Francischus Laurus de Firmo Potestas (c. 29).

Andreas Baronci Camerarius Camere (30 settembre 1474, c. 5).

Andreas Iacobi de Cavardutiis Camerarius Camere (31 marzo 1475, c, 5 t.).

- [Introitus extraordinariorum Potestatis] [c. 19] — 1474, nov. 10. — A Dattaro Leonis, Bonaventura et Musotto eius fratribus et a Salamone, Consilio et Elia et Davit Ebreis eo quia non tuleruut signum in pectore, prout tenentur ex forma statutorum, remissa pena (lib. xxxv) etcad solutionem lib. 5 pro quolibet — lib. 35.
- [Questor S. Antonii] [c. 20] A Fr. Zenobio questore S. Antonii solventi ut possit inquirere comitatum — lib. 10.

N. XXIV. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita di Paolo " de Futiis ,.. cc. 118.

#### 1475, settembre - 1476, dicembre.

Angelus Episcopus Tiburtinus Gubernator (1) (c. 52). Franciscus miles Firmanus Potestas (Franciscus Laurus) (c. 54).

Annibal Gregorii de Perusio Vicethesaurarius apostolicus, vice et nomine Antonii de Ruera thesaurario (settembre-dicembre 1476 — c. 55).

Paulus Piergentilis de Futiis Camerarius Camere Apostolice (c. 117). — Perus Franciscus loco Pauli sui fratris carnalis absentis et infirmitate gravati (c. 29).

Urbanus locumtenens Rev. patris domini Galeazzi de Ruvere prothonotarii apostolici thesaurarii perusini et Civitatis Castelli (c. 117 t.).

[Exitus extraordinariorum S. D. N. pape] — [c. 104] 1476, dic. 31. — Pro missis destinatis in pluribus locis ad notificandum pacta et conventiones factas in novitate per R. d. Patriarcam — lib. 24, s. 16.

Pictori pro coloribus emendis pro pictura domini Nicolai de Vitellis facta in turri platee Comunis — lib. 6, s. 4.

Numptio misso ad d. thesaurarium ad notificandum novitatem factam per dictum d. Nicolaum — lib. 1, s. 10.

N. XXV. — Libro d'entrata e d'uscita di Coriolano "Constantini ...

1476, settembre — 1477, dicembre.

(Tit. int.). "Hic inferius describuntur omnes introitus et exitus Camere apostolice Civitatis Castelli, tempore no-

<sup>(1)</sup> Angelo Mancini da Cogli.

bilis viri Franciscii Gregorii de Perusio vicethesaurarii dicte Civitatis, ac etiam tempore spectabilis viri ser Coriolanii Constantini de dicta Civitate Camerarii dicte Camere Apostolice scripto et publicato per me Simonem Paulum olim ser Cristofori de dicta Civitate notarium publicum, et nunc notarium dicte Camere Apostolice dicte Civitatis.

cc. 95.

A[ngelus] Episcopus Tiburtinus Gubernator (sett. 1476 – genn. 1477) (c. 45).

S. Abas Sancti Pastoris de Rieti Gubernator (feb. 1477) (c. 45 t.).

Leonardus de Mancinis de Cavi Potestas (1) (set. 1476 — febb. 1477) (c. 47).

Pastor de Massariis de Colle Capitanens (mar. 1476) (c. 47 t.).

Anibal Gregorii de Perusio Vicethesaurarius (sett. 1476 — marzo 1477) (c. 48).

N. XXVI. — Libro d'entrata e d'uscita di *Pier Gentile* "de *Futiis*", e [di *Eliseo* "de *Bonoris*", - c. 152].

1485, agosto — 1486, marzo.

(Tit. int.). "Hec est copia sive exemplum cuiusdam libri Introitus et Exitus Camere Apostolice Civitatis Castelli scripti et rogati per plures notarios dicte Camere, et facti editi et compositi tempore thesaurariatus nobilis viri d. Mathei de Caccialupis Comitis de Sancto Severino prefate Civitatis Castelli pro S. R. E. et SS.mo in Xpo patre et d. nostro d. Innocentio pp. viii thesaurarii, pro uno anno incepto die prima mensis martii, anni MCCCCLXXXV, qui se-

<sup>(1)</sup> Muzi ha Corrado Mancini.

quitur finito, copiati et exemplati per me Matheum es. Luce de dicta Civitate notarium publicum ad instantiam et requisitionem prefati d. Thesaurarii ,. cc. 202.

Corradus [Marcellini] Episcopus Terracinensis Gubernator (nov. 1485 — feb. 1486) (c. 145).

Sanctes de Urbeveteri [de Gualteriis] Potestas (sett. 1485 — feb. 1486) (c. 147).

Petrus Paulus de Simonectis de Cinculo ut filius et offitialis d. Pierleonis etc. olim Potestatis (mar.-giu. 1485) (c. 35).

Eliseus Pier Pauli de Bonoris Camerarius Camere Apostolice (nov. 1485 — feb. 1486) (c. 152).

[Exitus extraordinariorum S. D. N. Pape] — [c. 199]

1485, nov. 3. — Magister Leonardus florentinus scarpellinus...

pro eius salario et mercede sculture armorum Rev. D. Gubernatoris Civitatis Castelli et thesaurarii ponendorum in turrione porte S. N. dicte Civitatis — lib. 8.

Nov. 6. — Ad S. D. N. Papam ad intimandum adventum stipendiariorum in terris florentinorum iuxta confinia huius Civitatis — lib. 10.

[c. 199 t.] 1485, nov. 10. — Morellus currerius missus Cesenam pro explorandis gentibus armorum domini Roberti si hac via transitum facient — lib. 5.

[c. 200] Dic. 2. — Celle tabulaccinus missus ad Gubernatorem Perusii ad terram Derute ad numptiandum adventum gentium armorum Ill.mi d. Roberti suo proprio nomine, et vice et nomine Morelli sui sotii — lib. 4.

[c. 201 t.] 1486, feb. 25. — Morellus ... missus Romam ad S. D. N. PP. ad intendendum adventum ducis Calabrie Cortone et aliarum gentium armigerarum — lib. 10, sol. 6, d. 8.

## N. XXVII. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita:

a) [di Mariotto "Anselmi,, - c. 40]. cc. 85.

## 1486, agosto - 1487, febbraio

Corradus [Marcellini] Episcopus Teracinensis Gubernator (c. 29).

Sanctes de Gualteriis de Urbevetere Potestas (marzo a luglio 1486) (c. 31).

Iulianus de Montegranello Potestas (ag. 1486) (c. 31). Comes Matheus de Caccialupis de Sancto Severino thesaurarius apostolicos (c. 32).

Eliseus Pierpauli de Bonoris de Civitate Castelli olim Camerarius Camere Apostolice Civitatis Castelli (sett. 1485 — feb. 1486) (c. 79),

Mariottus Anselmi Camerarius Camere Apostolice (marag. 1486) (c. 40).

[Exitus extraordinariorum S.mi D. N. Pape] —
[c. 81] Ag. 31. — Currerii missi in castra ill.mi d. Roberti
ad scrutandum de eius recessu et qua transiturus esset —
lib. 20, s. d. 8.

Petrus Paulus Romam missus cum licteris Commissarii pro litteris significantibus transitum ill.mi d. Roberti cum suis armigeris — lib. 10, sol. 6, d. 8.

[c. 81 t.] Ott. 10. — Iohannes Chelis Commissarius deputatus per d. Petrum de Albergatis Commissarium apostostolicum in recuperatione castrorum Comitatus dicte Civitatis de conmissione S.mi D. N. — lib. 30.

[c. 82] Nov. 14. — Nobilis vir Branca d. Nicholai de Castello missus Tudertum pro Rev. d. Gubernatore ad Rev. d. Laurentium archiepiscopum Beneventanum nepotem S.mi D. N. ad aliqua conferendum de transitu ill.mi d. Roberti — lib. 20, s. 3, d. 4.

[c. 83 t.] 1487, genn. 3. — Paulus de Calabria missus ad S. d. n. per Commissarium eiusdem S.mi d. n. cum licteris significantibus de transitu ill.mi d. Roberti — lib. 10, s. 6, d. 8.

b) [di Iacomo di Bartolomeo "de Cordonibus ,,c. 152].

1486, novembre - 1487, febbraio.

Corradus [Marcellini] Episcopus Terracinensis Vicelegatus et Gubernator (sett. 1486 — feb. 1487) (c. 141).

Antonius de Sancta Maria prothonotarius apostolicus S.mi D. N. familiaris, Gubernator (1) (per 20 giorni del mese di febbraio) (c. 141 t.).

Comes Iulianus de Montegranello Potestas (sett. 1486 — feb. 1487) (c. 144).

Branchaleo d. Nicholai de Capuleonibus Cam. Camere Ap. antecessor (c. 195).

[Exitus extraordinariorum S.mid.n. PP.] — [c. 194] 1487, genn. 11. — Magister Bartholomeus Lombardus ... pro ponendis et deponendis armis lapideis S. d. n. pp. Innocentii et R. D. Cardinalium et illa mutandi et actandi — lib. 10.

[c. 149 t.] Feb. 28. — Magister Pierpaulus carpentarius... pro manifactura duarum tabularum pro mensa et credentie d. Gubernatoris cum duobus paribus trespedorum et una bancha in camera d. Gubernatoris — lib. 7, s. 15.

It. in camera Auditoris pro duabus tabulis, banchis et duobus paribus trespidorum et pro uno scannello pro libris tenendis — lib. 4 18 2.

It. in camera Capellani pro una tabula, trespidis et bancha et pro uno coperculo cuiusdam casse magne — lib. 2 16, d. 10.

<sup>(1)</sup> Muzi ha Antonio de Marca.

[c. 195] Magister Ieremias scarpellinus florentinus... pro parte cottimi columnarum lapidearum et pilastrorum pro refectione loggie semidirute ubi blada venditur — lib. 116 8 5. It. ... 23 10 2. It. ... 14.

It.... pro pluribus operibus et aliis necessariis per ipsum missis et factis pro traginatura et conductione dictarum columnarum et pilastrorum — *lib*. 10 10.

Febb. 29. — Magister Iohannes sclavus carpentarius... pro laboreriis per ipsum factis in camera Auditoris Rev. d. Gubernatoris — lib. 1 17 6.

[c. 195 t.] Angeius ebreus fenerator in Civitate Castelli... pro merito centum duc. auri mutuo sub usuris acceptorum a dicto Angelo pro solvendo salarium R.mi d. Legati et d. Gubernatoris dicte Civitatis ob penuriam pecuniarum — lib. 28 19 2.

Pro falonibus et focis factis ad gaudium et exaltationem tempore lige facte per prefatum S. d. n. cum certis potentibus et pro pace confecta — lib. 6, s. 5.

Meus Francisci conductor loci postribuli anni 1486... pro compensatione prohibitionis dicti postribuli ob pestis suspictionem, tempore quo incepit pullulare in dicta Civitate de mense julii 1486 — lib. 7, s. 15.

## N. XXVIII. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita:

a) [di Branca " de Brancaleonibus ,, - c. 47].

## 1487, marzo — 1489, novembre.

Introitus (c. 5-25)

Exitus (c. 34-195)

Resta debitrice la C. A. per

Li. 16,433 12 10

19,079 16 7

Resta debitrice la C. A. per

Li. 2,646 3 9

Antonius de Sancta Maria prothonot. apostolicus Gubernator (c. 41).

Iulianus de Comitibus de Montegranello Potestas (c. 43). Comes Matheus de Caccialupis de Sancto Severino thesaurarius (c. 44). Brancha d. Nicolai [de Brancaleonibus] Camerarius Camere Apostolice (c. 47).

## b) [di ser Guerrino " Iacobi ,, - c. 146].

1487, ottobre 31 - 1488, marzo.

[Exitus extraordinariorum Cam. Ap.] — [c. 193 t.]

1488, apr. 15. — Pier Iohannes Marini alias Ronchetta
Conductor Gabelle passus anni 1486... pro compensatione
danni habiti in dicta gabella in primis diebus mensibus dicti
anni incepti die nona maij et finiti die octava augusti, occasione bellorum confectorum in expugnatione castri Cellis
de voluntate S.mi d. n. et exemptione castrorum facta per
R.mum d. Gubernatorem Civitatis Castelli vigore brevis
S.mi d. n. habita bona consideratione cum consensu d. Thesaurarii flor. 60 monete ad bonon. xl. pro singulo flor., vid.
pro aliquali compensatione dicti danni, quod damnum adscendebat al multo maiorem summam — lib. 310.

## N. XXIX. — Libro d'entrata e d'uscita:

a) di ser Angelo "ser Batiste,,.

## 1488, marzo-agosto.

(Tit. int.). "Hec est copia sive exemplum cuiusdam libri introitus et exitus duorum Camerariatum Camera apostolice Civitatis Castelli, vid. Camerariatus spectabilis viri ser Angeli ser Batiste et nobilis viri Cordonis de Cordonibus olim Camerariorum dicte Camere, tempore thesaurariatus nobilis viri d. Mathei de Caccialupis comitis palatii de sancto Severino prefate Civitatis Castelli pro S. R. E.

et SS. in Xpo patre et domino, domino Innocentio pp. VII thesaurarii dignissimi pro uno anno incepto die prima martii 1488 et finito die ultima februarii 1489 copiati et exemplati per me Constantinum Floridi de Libellis de dicta Civitate notarium pubblicum ad instantiam et requisitionem prefati d. Thesaurarii ,. cc. 194.

Antonius de S. Maria prothonot. ap. Gubernator (c. 41). Petrus de Canonicis de Bononia Potestas (1) (c. 43).

b) di Cordono " de Cordonibus ,, - c. 101.

1488, settembre — 1489, gennaio.

N. XXX. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita:

a) [di Francesco "Pierantonii ,, - c. 48]. cc. 265.

## 1489, maggio-agosto.

Antonius de S. M. Gubernator (c. 41).

Comes Thomas de Aldobrandis de Florentia Potestas (2) (c. 42).

<sup>(1)</sup> Muzi lo dà nel 1486.

<sup>(2)</sup> Nel Muzi è all'anno 1488.

b) [di ser Ieronimo "Lambardus", e de Lambardis - c. 218].

#### 1490, marzo-agosto.

[Exitus residui Camere] — [c. 264] Spectáb. v. ser Iohannes Francisci Baldi de Albizinis de Civitate Castelli olim Camerarius Camere Apostolice ... a ser Hieronimo Lambardo Camerario dicte Camere — lib. 8,616, s. 13, quas dictus ser Iohannes Franciscus habuit plus ad exitum, quam ad introitum, tempore sui Camerariatus incepti die prima septembris 1489 et finiti die ultima februarii 1490.

N. XXXI. — Libro d'entrata e d'uscita di *Nicola* " de *Rosellis* …

## a) 1490, settembre — 1491, gennaio.

(Tit. int.). "Hic est liber introytus et exitus Camere Apostolice Civitatis Castelli, in quo scribentur et scripte apparebunt omnes et singule pecuniarum quantitates, que pervenerint ad manus nobilis viri Nicholay de Rosellis de dicta Civitate honorandi Camerarii dicte Camere etc. tempore sui Camerariatus pro semestri incepto die prima septembris sub annis domini a nativitate MCCCCLXXXX, indictione octava, tempore pontificatus S.mi in Xpo patris et domini domini nostri Innocentii divina providentia pp. octavi, nec non tempore magnifici Comitis d. Mathei de Caccialupis de Sancto Severino dignissimi thesaurarii dicte Camere pro S. R. E. et pro prefato S. D. N., et ut seguitur dicto semestre feliciter finiendo, et primo scribentur per me Antonium Dominici notarium publicum dicte Civitatis et nunc notarius substitutus ad dictam Cameram locho spectabilis viri ser Baptiste Michelangeli de dicta Civitate notarii publici et dicte Camere propter eius infirmitatem, et subcessive scribentur per alios notarios etc. cc. 182.

Antonius de S. M. etc. Gub. (c. 34).

Cesar de Malvicinis de Viterbio Potestas (c. 36).

Ieronimus de Lambardis de Civitate Castelli olim Camerarius Camere pro residuo sui camerariatus incepti die prima martii 1490 et finiti die ultima augusti dicti anni — lib. 8,155, sol. 11.

## b) 1491, aprile-agosto.

[Exitus extraordinariorum Camere Apostolice] —
[c. 177] 1491, apr. 26. — Magister Elias Bartholomey de
Cummo murator et architector... pro laborerio per ipsum
factum in refectione et reaptatione partis tecti in palatio
d. Potestatis supra banchum ubi jus redditur — lib. 5 3 3.

N. XXXII. — (s. t.). Libro d'entrata e d'uscita di Federico " de Tibertis ,.. cc. 121.

## 1491, settembre — 1492, agosto.

Antonius de S. M. Gubernator (c. 50). Nicholaus de Iustis de Anglario Potestas (c. 53).

[c. 30-33] Copia lettere del Camerlengo.

N. XXXIII. — Libro d'entrata e d'uscita di *Brozzo* " de *Brozzis* ,..

### 1492, settembre — 1493, settembre.

(Tit. int.). "Hic est liber sive quaternus Camere Apostolice Civitatis Castelli inceptus et inchoatus anno 1492 die primo septembris, et ut sequitur finiendus, tempore tesaurariatus nobilis ac magnifici viri Comitis Matei de Caccialupis de Sancto Severino dignissimi tesaurarii dicte Civitatis pro S. R. E. et prefato S. D. N. Innocentii pp. octavo, continens in se omnes et singulas pecuniarum quantitates, introitus et exitus dicte Camere pro uno anno incepto ut supra et pro XVIII diebus alterius anni perventas ad manus spectabilis viri Brozzus ser Tome de Brozzis de dicta Civitate et porte S. M. Camerarii dicte Camere, et etiam expensarum, prout inferius apparebit de mense in mensem et de die in diem, cum nominibus personarum et ex causis quibus provenerint et expenderint. Que omnia descripta apparebunt infra, partim manu ser Blaxii Sebastiani, partim manu ser Batiste ser Rafaelis notariorum dicte Civitatis et dicte Camere et partim aliorum notariorum infrascriptorum deputatorum et deputandorum per Collegium judicum et notariorum Civitatis Castelli, more solito, amen ,.. cc. 158.

Tomas Malumbra Venetus Episcopus Curzulensis, Gubernator (c. 52).

Petrus de Actis de Tuderto, Potestas (c. 54).

Exitus extraordinariorum Camere Apostolice]
— [c. 151 t.] 1492, ott. 11. — Magister Franciscus florentinus pictor... pro expensis, vid. coloribus et magisterio picture pro armis S.mi d. n. pingendis et per ipsum depintas in palatio Gubernatoris in pariete versus plateam — lib. 6, s. 9 2.

N. XXXIV. — (Tit. int.). Conto di m. Domenico Pallante Vicetesoriere di Città di Castello. cc. 200.

## 1566, maggio - 1567, aprile.

Entrata sc. 14,484 10 8
Escita » 14,117 16 4
Resta a debito sc. 366 14 4

Mons. Augusto Capitani di Milano, Governatore (1).

N. XXXV. — (*Tit. est.*). Libro de' conti della Depositeria di Città di Castello di m. *Francesco Cortesi*. cc. 50.

### 1569, giugno — 1570, febbraio.

« Sono denari de' frutti de' beni della bo, me, del Cav. Vitelli et del signor Vincentio suo fratello ».

N. XXXVI. --- (Tit. est.). Conto di Bartolomeo Canali Vicetesoriere di Città di Castello. cc. 16.

#### 1571 -- 1572.

Introito Li. 8,946 8 14
Esito \* 8,901 3 19
Credito della C. A. Li. 45 3 19

N. XXXVII. — (Tit. est.). 1571. Del Fiscale di Città di Castello.

Conto di *Pietro Caroli* esattore de' frutti spettanti ad *Alfonso Vitelli* incorporati alla C. Ap. cc. 33.

#### 1570.

(Tit. int.). "Conto particolare delli duo quinti de' frutti già spettanti al S.r Alfonso Vitelli et al presente incorporati alla R. C. A. raccolti dell'anno 1570 in quel di Castello,

<sup>(1)</sup> Posto dal Muzi all'anno avanti.

Montone e Citerna pervenuti alle mani di me Piero Caroli Fiscale di Castello, et li qualli fattone ritratto et pagato in mano del Vicetesoriero et d'altri, come si vede a l'esiti di detto conto col prezzo imposto a' detti frutti a di per di, secundo si vendevano alla piazza col nome ancora delli compratori et la somma de' frutti da essi comperati. Il che diffusamente appare nel presente conto; avvertendo però che le risposte de' frutti debite per li sottoscritti lavoratori et affittuarii si dividono in cinque quinti, de' quali duo ne toccono al S.r Vincenzo Vitelli, uno a monsignor Giulio suo fratello et l'altri duo toccavano al suddetto S.r Alfonso. Li quali sono stati da me riscossi a nome della R. C. A. et de' frutti riscossi fattone ritratto, come si legge in questo conto ".

[c. 32] Spesa fatta in formare il processo informativo contro il S.r Ferrante Vitelli et in raccogliere li frutti di detto Signore a nome della R. C. A.

N. XXXVIII. — (Tit. int.). Conto di m. Bartolomeo Canaulli Vicetesoriere di Città di Castello, di un anno cominciato al primo di maggio 1572 et finito per tutto aprile 1573. cc. 14.

1572, maggio - 1573, aprile.

Introito duc, 10,622 16
Esito > 9,266 1 15
Credito della C. A. duc, 1356 14 5

Bernardino Tempestino Gov. (c. 8 t.). Agostino Bernini Gov. (da Sarzana).

[Straordinari] — [c. 10 t.] M. Framinio Bolognese pentore per fattura de sei armi papali — duc. 2 16 14.

Cristofano di Matteoni per legnie tolte per fare legrezze a N. S. — duc. 2 11 18 — per tanta polvara — per tante candele di sego — per tante legnie per fare legrezze a N. S.

[c. 11] M. Giovan Piero bologniese pentore per doi arme, una di mons. vescovo, l'altra de la Comunità — duc. 1 13 13.

M. Framinio Pontana bologniese pentore per pintura di doi arme, c. s. -- duc. 0 16 16.

[c. 11] Per tante candele per ligreze de la vitoria contra Turchi — duc. 0 11.

N. XXXIX. — (Tit. est.). Conto di Bartolomeo Canauli Vicetesoriere, dal primo maggio 1573 a tutto aprile 1574. cc. 10.

1573, maggio - 1574, aprile.

Introito duc. 11,606 11 16
Esito \* 10,363 3 16
Credito della C. A. duc. 1,243 8

Agostino Bernucci Gov. (c. 6). Cavalier Belisario Gov. (dei Gerardini d'Amelia) (c. 6).

N. XL. — (*Tit. est.*). Conto di *Bartolomeo Canauli* Vicetesoriere, dal primo maggio 1574 a tutto aprile 1575.

1574, maggio — 1575, aprile.

Introito duc. 12,511 12 2
Esito » 10,165 14 17
Credito della C. A. duc. 2,345 17 4

Cav. Belisario d'Amelia Gov. (c. 7 t.).

N. XLI. — (Tit. est.). Conto del Vicetesoriere Bartolomeo Canauli. cc. 10.

1575, maggio — 1576, aprile.

Entrata sc. 12,654 2 4
Uscita sc. 8,872 1
Credito della C. A. sc. 3,782 2 3

Cav. Belisario Girardini d'Amelia, Gov. (c. 6 t.). Francesco Pionne da Milano Gov. (per un anno).

N. XLII. — (Tit. est.). Conto del Vicetesoriere di Città di Castello, Bartolomeo Canauli.

## 1576, maggio - 1576, aprile.

Entrata sc. 14,798 13 2 Uscito » 12,935 11 17 Credito della C. A. sc. 1,863 1 5

Francesco Piomo Gov. (per 7 mesi) (c. 8). Mons. Ugarese Gov. (per 5 mesi) (c. 8).

N. XLIII. — (Tit. est.). Conto di Bartolomeo Canauli, Vicetesoriere. cc. 12.

#### 1577, maggio - 1578, aprile.

Entrata sc. 12,557 7 2
Uscita » 11,896 3
Credito della C. A. sc. 620 19

Mons. Giulio Ongarese Gov. (1577, mag. 1-1578, genn. 10).

Giulio Ranucci Gov. 1578, genn. 11 - apr.) (c. 7).

N. XLIV. — (Tit. est.). Conto di Città di Castello - Vicetesoriere Bartolomeo Canauli. cc. 13.

## 1578, maggio — 1579, aprile.

Entrata sc. 12,487 15 5 Uscita » 10,726 7 Credito della C. A. sc. 1,761 8 5

Giulio Ranucci da Tarano Gov. (c. 8).

N. XLV. — (Tit. est.). Conti del Tesoriere di Città di Castello, Bartolomeo Canauli. cc. 14.

## 1579, maggio - 1580, aprile 30.

Entrata sc. 13,359 9 3 Uscita » 12,399 14 3 Credito della C. A. sc. 959 14 11

Giulio Ranucci Gov. (a tutto 12 gen. 1580). Mons. Giulio Amici (a tutto aprile).

N. XLVI. — (*Tit. est.*). Conto del thesoriere di Città di Castello per l'anno 1580 - *Bartolomeo Canauli* Vi cetesoriere. cc. 12.

## 1580, maggio — 1581, aprile.

Entrata sc. 11,854 11 15
Uscita » 11,382 10 12
Credito della C. A. sc. 472 3

Mons. Giulio Amici da Iesi Gov. (c. 7).

N. XLVII. — (*Tit. est.*). Conto di *Bartolomeo Ca-nauli* V. Thesoriere di Città di Castello. cc. 14.

## 1581, maggio 1 -- 1582, aprile 30.

Entrata sc. 11,719 11 10 Uscita \*\* 11,044 3 18 Credito della C. A. sc. 675 - 7 + 12

Mons. Giulio Amici da Iesi Gov. (1 mag. 1581 — 7 genn. 1582).

Giuseppe Ludovici d'Assisi Gov. (8 gen. 1582 — apr.) (c. 9).

[c. 12] Davarrino (?) pittore ... per un'arme dell' Ill.mo et R.mo Card. Est e robbe per adornarla.

N. XLVIII. — (Tit. est.). Conto di m. Bartolomeo Canauli V. Thesoriere di Città di Castello. cc. 48.

#### 1582 - 1585.

Giuseppe Ludovici d'Assisi Gov. (1 mag. 1582 — 18 apr. 1583) (c. 10).

Mons. Alessandro Coquio (19 apr. per tutto il mese) (c. 10).

Mons. detto, Alessandro Coquio da Como, Gov. (per un anno, 1583) (c. 20 t.).

Detto (dal 1º maggio 1584 a tutto il 16 gennaio 1585) (c. 31).

Lorenzo Poggiolo Gov. (1º maggio 1585 a tutto il di 5 di giugno) (c. 44).

N. XLIX. — (Tit. est.). "Fabbrizio Fucci tesoriere in Città di Castello ,.. cc. 43.

## 1643, maggio 23 - 1644, maggio 19.

Carlo Terzago di Milano Gov. di Città di Castello (c. 2). Mons. Caraffa Gov. di Perugia (c. 2). Vincenzo Pianciani vicetesoriere di Spoleto (c. 2). Cardinal Cesi Legato di Perugia (c. 4). Mons. Vitelli Commissario Gen. dell'esercito (c. 4 t.).

N. L. — (*Tit. est.*). "Conto del sig. *Filippo To-massini*, affittuario de' beni del teritorio di Città di Castello confiscati al sig. march. *Monaldo* del *Monte* per 4 anni ... cc. 13.

1716, giugno I — 1720, maggio 31.

N. LI. — (Tit. est.). Giustificazione del conto del sig. Filippo Tomasini già affittuario de' beni di Cità di Castello per anni 4, mesi 6 e giorni 8. cc. 13.

#### 1720, giugno 1 - 1724, dicembre 8.

- È l'affitto di sc. 400, ridotto poi a sc. 350 (chirografo di Benedetto XII, del 16 agosto 1724) della tenuta della Verna confiscata dalla Camera al Marchese Monaldo del Monte.
- Vi sono ordini di sc. 200 annui da paga: si a titolo di alimenti alla moglie di lui Auna Maria Borbon del Monte con ricevute della stessa.
- [c. 11] 1725, genn. 10. Lettera di mons. Carlo Collicola Tesoriere generale, per la scamerazione di detta tenuta accordata alla detta Marchesa e per la consegna alla detta.
- N. LII. (Tit. est.). "Conto del S.r Filippo Tomassini già affittuario de' beni nel territorio di Città di Castello confiscati al S.r marchese Monaldo del Monte per anni quattro, mesi sei e giorni otto.,. cc. 3.

1720, giugno 1 — 1724, dicembre 8.

Allegati n. 2.

# APPENDICE I.

# Comune di Città di Castello

I.) Città di Castello — 1591.

cc. 6.

Intrata — Uscita — Debiti.

Entrata sc. 10,339 68
Uscita \*\* 13,532 30
Credito della C. A. sc. 6,807 38

Debiti sc. 4,633 86, « qual si sono fatti per supplir alli pagamenti Camerali et massime che è stata gravata ne l'impositione del sussidio triennale, essendo che Perugia, Città metropolitana, paga duc. 7 m., e questa povera città nulla possede et è tanto inferiore, paga duc. 4400, e successivamente in tutti gli altri pagamenti, quali si sono sempre regulati dal detto sussidio et anco per li molti e spessi pagamenti che gli è convenuto fare per le molte impositioni straordinarie che per li tempi sono stati agionti, tassette, provisione de legati, impositione de' ponti ctiam dell'Umbria, resarcimento del palazzo et prigioni di Perugia, compra del fiscalato et altre impositioni e spese accresciute dalla fe. m. di Gregorio XIII sin al presente giorno et anco perchè molti signori et altri hanno recusato, come fanno anco al presente di concorrere alli debiti pagamenti ».

II.) "Entrata e uscita per il resarcimento dell'artiglieria di Città di Castello ,, — 1624. cc. 12.

Bilaneio sc. 750.

III.) Città di Castello — 1680-1766.

cc. 14.

$$\mathbf{1680} \begin{tabular}{ll} Entrata & sc. 18,347 & 11 & 2 \\ Use ita & ** & 17,934 & 37 & 0 \\ Sopravanzo & sc. & 412 & 74 & 2 \\ \end{tabular}$$

IV.) Sindacato de' conti della Tesoreria - 1793.

cc. 8.

V.) Città di Castello - 1810.

Réglement de l'octroi Municipal et de bien faisance de la Commune de Città di Castello (dall'art. 15 al 53 sono a stampa, in doppio esemplare).

Projet de tarif de l'octroi (in doppio esemplare).

VI.) Città di Castello — 1811.

Stato dell'entrate e delle spese della Comune di Città di Castello.

# APPENDICE II.

erin The

#### Camera Apostolica di Borgo S. Sepolcro

(Arch. Segr. Vat. - Cam. Ap. Collett. 394.)

Libro d'entrata e uscita di Borgo S. Sepolcro (1) cc. 80

1431 - 1434.

(Est.). Eugenius IV — Introitus et exitus terrae Burgi S. Sepulcri x martii ad 12 jub. 1431 — Intr. et exit. C. A. 1431-1434. N. 394.

[c. 1] "Hic est liber continens in se omnes et quascumque pecunie quantitates quarumcumque pecuniarum introytuum et proventuum ad Cameram terre Burgi Sancti Sepulcri pertinentium perventas ad manus prudentis viri Marcolini Petri de Pichis de dicto Burgo depositarii pecuniarum dicte Camere positi et confirmati per Rev. in Xpo Patrem et d. d. Didicum Episcopum Auriensem Civitatis Castelli et Burgi Gubernatorem pro S. R. E. et SS.mo D. N. D. Eugenio d. prov. pp. quarto, et scriptus, editus et compositus per me Michelangelum Iuliani de dicto Burgo imp. auct. publicum notarium et nunc notarium dicte Ca-

<sup>(1)</sup> Urbano v aveva lasciati immutati i diritti di Città di Castello su Borgo S. Sepolcro nel citato atto del 1369. Borgo S. Sepolcro cessò di far parte della regione Umbra e del dominio pontificio per la cessione fattane da Eugenio IV il 20 febbraio 1440 al Comune di Firenze, a titolo di pegno per 25,000 fiorini d'oro (Theiner, Cod. dipl., III, 348).

mere sub an. a nativit. d. millesimo quadringentesimo trigesimo primo, indictione nona etc. ".

Entrata (c. 1-6). Uscita (c. 11-38).

Antonius de Schardiis de Bononia Potestas (c. 12).

Antonius Petri de Paliano olim Castellanus Roccheveteris in Burgo (c. 13).

Sanctus de Socto maior schutifer Gubernatoris Castellanus dicte arcis.

Baptista Vannis de Racaneto Castellanus porte libere (c. 14).

Antonius Iacobi de Sorrono olim Castellanus porte plebis (c. 14)

Iohannes del Chubo schutifer Gubernatoris, Castellanus dicte arcis.

Iacobus Marini de Racaneto Castellanus arcis porte Pontis (c. 17).

Iannes Mattey olim Castellanus porte S. Nicolai (c. 19).

Martinus de Turri schutifer Gubernatoris, Castellanus dicte arcis.

#### Expense extraordinarie.

[c. 34 t.] 1431, apr. 3. — Magister Simon de Aretio pictor habitator Burgi ... pro decem brachiis panni lini lib. 5 pro faciendo quinque banderias cum armis SS.mi d. n. d. Eugenii pp. IV pro capseriis Burgi et pro coloribus, tinctura et factura — lib. 11, s. 15.

[c. 36] Mag. 1. — Pro tribus capretis... pro apponendo in maiis in die kal. dicti mensis — lib. 1, sol. 10. Pro adrizando madios... more solito — lib. 2.

Giu, 23. — Pro remurando tres merlos, pro pingendo arma SS.mi d. n. Eugenii pp. IV — lib, 6, s. 11, d. 3.

[c. 36 t.] Lug. 4. — Pro quadam andata facta ... de nocte pro conducendo Bernardinum de Ubaldinis capitaneum cum suis gentibus armigeris contra Nicolaum de Fortebracciis in territorio Castelli — lib. 2, s. 10.

Pro quadam alia andata ... ad dictum Berardinum ad campum ad palatium de Samsecondo in dicto Comitatu Castelli — lib. 2, s. 10.

[c. 47] Hic est liber etc. introitus et exitus Camere Apostolice Rev. in Xpo patris et d. d. Danielis dei gratia Episcopi Concordiensis SS.mi in Xpo p. et d. d. Eugenii div. prov. pp. IV tesaurarii sub an. d. millesimo IIII.C, XXXIII, indict. XI, die vero et mense etc.

 giugno
 luglio
 agosto
 settembre

 Entrata (c. 47-69) fior.
 3,288 16 8
 9,356 26 8
 3,032 33 4
 5,679 16 8

 Uscita (c. 78)
 27,203 37 3
 36,982 20 7
 33,846 21 11
 42,708 39 7

 ottobre
 novembre
 dicembre

 Entrata fior.
 3,894
 7,703 41 4 3,374

 Uscita
 > 46,424 4 9 50,931
 48,802 28 3



#### INDICE

#### DELL' INVENTARIO E SPOGLIO

# A

Albergati Pietro, commissario pontificio alla recupera del contado, 50, 51.

Alemagna, Angelino ed Enrico di Girardo da, acquirenti della gabella del castelletto o postribolo, 4.

Ancona, Giovanni da, castellano della rocca vecchia di Borgo S. Sepolcro, 15, 17.

Anticoli, Nicola da, giudice delle appellagioni, 4.

Antonio conte [di Pontedera, armigero di Niccolò Fortebracci] sconfitto, 17.

Aquila, Bartolomeo dall', 21, destinato nel Patrimonio dal

card. camerlengo, 25 — creditori di lui soddisfatti dal papa fino alla somma di ottanta ducati, 29.

 Menicuccio dall', conestabile, 6.

Aragonese re, 34.

Arezzo, Angelo de' Gambiglioni da, procuratore del podestà degli Atti, 3. podestà, 4.

— M. Simone pittore da, in Borgo S. Sepolcro 68.

artiglieria, risarcimento dell', 65.

Assisi, 21.

Auriense, [Didaco Rapado] vescovo, governatore, 3, 4.

# В

**Bagnorea**, Ser Tommaso di Giorgino procuratore di ser Egidio da, camerlengo del Comune, 4.

**Bologna;** vi si spedisce al papa l'auditore del governatore, 15 e ser Ventura da Visso, 16.

- Gaspare di Antonio da, stipendiario della Chiesa e del Comune, 8.
- Nello di Bartolomeo da, commissario pontificio, 28, 29.

Battifolle, Castello di, nel contado di Arezzo, 10.

Borgo S. Sepolero, muni-

zioni da, trasmesse alla difesa di C. di C., 11. Prezzo delle medesime, 13. Castellano della rocca vecchia, 15. Resistenza di Vespuccia per l'entrata del commissario pontificio a Borgo, 15. Vi accampa contro il Patriarca, 16. Venuto a mano de' Fiorentini. 16. Resiste a Ruggero da Gaiano, commissario pontificio

che si reca a Firenze, 17. Vi arriva Giovanni da Tolentino, 25.

--- Sue entrate e uscite dal 1431 al 1434, 67. Marcolino di Pietro Pichi depositario camerale posto dal governatore, 67. Suo podestà, 68. Suoi castellani delle porte e della rocca, 68. Bandiera e armi di Eugenio iv dipinte, 68.

Calabria, duca di, a Cortona, 49.

camera del Comune — Libri d'entrata e d'uscita, di ricordanze e memorie, 14. Tasca per tenervi denari, 18. Ultimi notari della Camera, 36.

camera apostolica. — Figura della Vergine ivi, 37.

camerlenghi della Camera del Comune. - Nicola di Valeriano, 3. Nicola di Battista de Tarlatinis o Tartarinis, 7. Ludovico di Buiamonte, in luogo di suo padre, 14, 16. Ugolintadeo, 15, 18, 19. Nicola d'Antonio di Cappuccino de' Cappucci, 19. Antonio de' Pazzi da Montefiascone e Nicola Cappucci, 23. Nicola detto, 26, 27, 34.

camerlenghi della tesoreria apostolica. - Giacomo Galgani, 35. Paolo di Domenico Galgani, 35. Cristiano di Francesco, 36, 37. Ser Matteo di Cola, 38. Neri di Rinaldo, 39. Guido di Pierpaolo, 40. Marco di Conte, 40. Mariotto di Pier Damiano e Luca di Rinaldo Cappucci, 43, 44. Pallante di Federigo Tuderti, 45. Benedetto Passarini, 45. Andrea Baroni (o Baronci) e Andrea di Iacomo Cavarducci, 46. Paolo Fucci, 47. Coriolano di Costantino, 47. Pier Gentile Fucci ed Eliseo Bonori, 48, 49, 50. Mariotto Anselmi, 50. Brancaleoni di Nicola Capoleoni, 51, 53. Ser Angelo di ser Battista e Cordone de' Cordoni, 53. Francesco di Pierantonio, 54. Ser Girolamo Lam bardo o de' Lambardi, 55, 56. Ser Giovanni di Francesco di Baldo degli Albicini, 55. Nicola de' Roselli, 55. Federico de' Tiberti, 56. Brozzo di ser Tommaso de' Brozzi, 57. Francesco Cortesi, 58.

Camuscio, castello di, provvisto di verrettoni, 13. Antonello di Cecco da S. Savino stipendiario alla custodia del castello, 13. capitano. - Pastore Massari di

Colle, 48.

Castelfranco, 5. Difeso dalla comitiva di Iacomo e Cola di Nicola di Cola, 8, 9. Suo castellano, 8.

Castiglione aretino, 21. Castelguelfo, 5.

castellani di casseri e castelli, 5. Castelleone, 5. Difeso dalla comitiva di Luca di Meo da Lucca, 8, 9. Castello e rocca provvisti e riparati, 12.

castelletto o postribolo - ga-

bella del, 4, 52.

Ceccobianco, conestabile, 5, 6. Celle, cassero di, 5; campo alla recupera di, 16.

chierici di Camera, revisori de' conti della tesoreria, 6, 32, 33. Cingoli, Marino da, 25.

clero - decima imposta al, per la spedizione contro i turchi, 42.

Città di Castello, assediata da Niccolò della Stella, 7. Difesa dal conestabile Pier Francesco da Piobbico, 8. Spese alle porte della città e ai torrioni, 11, 12, 14. Vi si conducono munizioni da Borgo S. Sepolcro, 11. Solaio del palazzo del Comune, 12. Ponte levatoio a porta S. M., 12. Casotto di guardia riattato sul campanile dei Podestà, 13. Provvista di verrettoni, 13. Steccati della città e loro porte riattate, 14. Riceve il Patriarca, 15, 17. Dà il dominio a pp. Eugenio 1v, 17. Si difende da Cristoforo da Tolentino, 17. Si ricercano a Pe-

rugia e a Narni somme di denaro per riprendere Borgo S. Sepolcro, 17. Sua torre di piazza, 22. Festa di S. Emerenziana onorata perchè in quel giorno [23 gennaio] la città tornò alla Chiesa, 22. Maestà della cappella dei Priori pagata in Firenze da Bartolomeo de' Cardoni, 22. Ribellione e guerra alla Chiesa ricordate, 24. Vi si fanno provvisioni per la peste, 26. Novità fattavi da Niccolò Vitelli, partecipata al Patriarca, 47.

- Pietro di Cristoforo da, notaro della Camera, 3, 4. Piermatteo di ser Nicola da, id. 3, 4. Ser Giovanni d'Angelo, id. 4. Ser Antonio di ser Andrea, id. 4. Ser Niccola di Francesco, id. 4. Paoluccio di Giovanni, da, stipengiario della Chiesa e del Comune, 8.

Como, maestro Elia di Bartolomeo da, muratore e architetto, ripara il tetto del palazzo del Podestà, 56.

Condolmiero Francesco, vicecamerlengo della Chiesa, 6.

congio, misura di capacità per liquidi, 12.

Crema, Giovanni da, capitano, 25.

E

ebrei addetti alle bombarde, 12. Salomone di Bonaventura ebreo paga il pallio, 24. Ottiene privilegi da papa Martino v, 24 (n. 1). Mali trattamenti usatigli, ivi. Vigesima imposta loro per le spese della spedizione contro i turchi, 42. Puniti per contrayvenzione del segno in petto, 46. Angelo presta per pagare il salario al Governatore, 52.

esecutori di giustizia. — Giandonato Spini di Siena, 40, 41. Ser Iacomo di ser Francesco da Spoleto vice-esecutore, 41. Corradino Rosati di Terni esecutore, 41. Marino Calcigni da S. Marino, 41. Paolo Astancolli, 48. Andrea Colonnelli da S. Ginesio, 43.

*Eugenio* pp. 1v, riceve il dominio di C. di C., 17. Pace con Francesco Piccinino, 21.

### F

fabbricatori di bolle false, 36, di monete false, 36.

Fabriano, 21.

Fano, Andrea da, capitano, 25, Felicita (santa), poveri di, 27.

Firenze; spediscesi il governatore ivi, 10.

fiorentini occupano Borgo S. Sepolcro, 16. Stipendiari nelle terre dei, 49.

Forlì, Francesco di Rustichino da, giudice delle gabelle, 4, o maggiore ufficiale di gabella, 6.

Fortebracci Niccolò capitano, assedia Città di Castello, 7. Ritiene Cristoforo di Luca, mandatogli poi per un salvacondotto, 12; ricordato il suo dominio, 14, 15.

 Carlo, 21: arriva a Montone, 21: danneggia il contado e deruba nunzi mandati a Perugia, 25.

Fratta; vi arriva la gente del capitano Francesco Piccinino, 21.

Fueci (De'), Francesco, 14. Mariotto di Battista, 15. Battista, 16. — che mutua una somma agli oratori venuti a dare il dominio della città al papa, 17. Fabrizio, tesoriere, 63.

# G

Gaiano, Ruggero da, commissario del papa, 15, 17.

galere pontificie, 37, 38. Francesco di Venere commissario generale delle galere, 38.

Geremia fiorentino, scarpellino, conduce a cottimo colonne e pilastri per riparare la loggia del biado, 52. Ghironzo, castello, 5. Provvisto di verrettoni, 13. Matteo di ser Benedetto stipendiario alla custodia del castello, 13.

giubileo — provviste di grano ordinate da Niccolò v per Roma in Città di Castello, 28.

governatore — lavori nel suo palazzo, sedili in giro alla sala,

porte e finestre, soffitta coll'arma del papa in oro e azzurro, 29 — fenestre riparate quando vi abitò il card. portoghese, 37 — lavori di carpentiere, 51, 52 — vi si dipingono le armi del papa, 57.

governatori - Didaco [Rapado] vescovo Auriense, 3, 4. Giovanni [Benedetti] vescovo di Pesaro, 7. Antonio [Malatesta] vescovo di Cesena, 19. Marino de' Riguardati di Norcia, 19, 23. Giovanni de' Mazzancolli da Terni governatore e podestà, 23. Agamennone di Perugia, già governatore, 23. Viennisio degli Albergati di Bologna, 26, 27, 28, 29, 31. Nicola de' Panchiacchi da Bologna affine e procuratore di lui, 27, 28. Agamennone degli Arcipreti da Perugia, 27, 33, 34. Niccolò d'Angelo di ser Alberto, camerlengo del sale, procuratore di Agamennone detto, 33. Nicola da Capranica protonotario, 35, suo procuratore ser Andrea da Pontiano cappellano, 35. Giovanni Mazzancolli di Terni, 35, 37. Leonardo Grummoli di Terni e Michele di Marleano luogotenenti, 36, 32. Mi-

suo procuratore, 38. Angelo de' Caci vescovo verulano, 38. Battista Bellanti di Siena, 40. Tommaso di Giorgio Tommasi di Siena, 40. Galgano d'Agostino Borghesi di Siena, 40, 41. Niccolò [de Miroballo] arcivescovo d'Amalfi, 41. Card. Legato di Costanza, [Riccardo Olivieri], 43. Giovanni Mazzancolli, 45. Bernardino de' Nardi protonotario, 46. Angelo [Lupi] vescovo tiburtino, 47, 48. S. Abate di S. Pastore da Rieti, 48. Corrado Marcellini vescovo di Terracina, 49, 50. 51. Antonio da Santa Maria, 51, 52, 54. 56. Tommaso Malombra veneto vescovo Cursolense, 57. Augusto capitano di Milano, 58. Bernardino Tempestino, 59. Agostino Bernini da Sarzana o Bernucci, 60. Belisario de' Geraldini di Amelia, 60. Francesco Pionne e Piomo di Milano, 60. Giulio Ungherese, 61. Giulio Ranucci da Tarano, 61, 62. Giulio Amici da Iesi, 62. Giuseppe Ludovici d'Assisi, 62, 63. Alessandro Coqui da Como, 63. Lorenzo Poggiolo, 63. Carlo Terzago di Milano, 63.

Gualdo, 21.
Gubbio, usciti ivi adunati, 22.

T

Isidoro tessalonicense, cardinale greco, 37.

L

Leonardo fiorentino, scarpellino, 49.

chele detto, 38. Nicola d'Antonio

Lorenzo arcivescovo di Benevento, 50.

# M

maggio, festa del, in Borgo San Sepolcro, 68.

Malatesta di Rimini, Galeotto Roberto, 10, 49. Terre de', 34.

Martino pp. v, suoi brevi a Salomone di Bonaventura ebreo, 24 (n. 1).

Montagna, capitano di, 16. Montalbano, recuperato, 9. Vi muore Galeotto di Gaspare Ubaldini, 9.

Montecastello sottomesso a F. Piccinino da Paolo di ser Lodovico, e questi condannato a morte e alla confisca, poi graziato, 24, 25.

Monte, marchese Monaldo del, 64. Anna Maria del, 64.

Montemigiano, castello, 56. Monte Ruperto, uomini di, e Antonio di Giovanni da, pagano il censo per S. Florido, 23.

Montone, castello di, 16. Vi arriva il conte Carlo Fortebracci, 21 — usciti ivi, 21.

Muccignano, castello provvisto di verrettoni, 13. Meo di Antonio da Upiano stipendiario alla custodia del castello, 13.

# N

Niccolò pp. v - suoi brevi al Governatore, 28, 29 - al Commissario Nello di Bartolomeo da Bologna, 29.

Niccolò [Cesari] vescovo tiburtino e cubiculario di Martino v, giudice delegato a cause criminali di Salomone di Bonaventura ebreo, 24.

octroi municipal, 66.

Oliveto, nel contado di Arez-ZO, 11.

### P

pellegrini [per l'anno santo] occupati in ministri di giustizia, 26.

peste, provvisioni per la, 52. Petramata, Sciarra di Guido da, stipendiario della Chiesa e

del Comune, 8. Petrella, marchesi di, pagano il censo per S. Florido, 24.

Petriolo, marchesi di, pagano il censo per S. Florido, 23, 24. petrone, luogo per la giustizia. 22.

Petrorio, Bartolo abate di S. M. di, 11 - oratore al papa, 12.

Piccinino Francesco, sua mossa dal campo, 15, 17. Sue genti alla Fratta, 21. Pacificasi col papa, 21. Sue genti nel contado di Gubbio, 21. È spiato, 22, Va a Cesena, 22. Per tradimento ottiene Montecastello, 25.

— Iacomo pacificato con la Chiesa, 37.

Pio pp. 11 — suo breve al governatore per esigere il 5° su i salarì per la spedizione contro i turchi, 41. Altro breve per la vigesima ai giudei, 42. Suo breve al tesoriere per il salario al governatore card. di Costanza, 44.

**Piobbico** — Pier Francesco da, conestabile alla difesa di Città di Castello, 8.

pittori — Vincenzo dipinge le armi del papa, 15, 17. Paolo, 43 — a dipingere l'arma Vitelli nella torre di piazza, 47. Maestro Francesco fiorentino dipinge le armi del papa nel palazzo del governatore, 57. Flaminio Pontana bolognese dipinge armi papali, 58, 60. Giovan Piero bolognese dipinge armi del vescovo e della Comunità, 60.

podestà — Atto degli Atti da Sassoferrato, 3. Lino della Rocca da Ascoli, 7. Giovanni d'Antonio de' Canezzani di Firenze, 16, 18. Galeotto Ricasoli di Firenze, 19. Giovanni de' Mazzancolli da Terni governatore e podestà, 23. Pier Paolo della Torre di Ascoli, 23. Stefano Salvi vicepodestà, 24. Francesco Sapiti di Firenze, 26. Giovanni Cenadi di Todi, 26. Matteo da Trento vicepodestà, 26. Giovanni Sbarra da Lucca, 27. Matteo da Docino di Trento vi-

cepodestà, 27. Conte Stefano de' conti di Casalecchio di Bologna, 28. Bartolomeo de' Mazzancolli di Terni, 34. Angelo de' Volpucci da Fermo, 35. Iacomo de' Borcardi da Imola, 35. Giovanni de' Manisti, 35. Stefano Manassei, 36. Iacomo de' Brachi da Foligno suo procuratore, 36. Priamo Nucci di Amelia, 36, 37. Pietro Chitani, 37. Pietro Cesi, 39. Gemignano da Firenze vicepodestà, 39. Iacomo Sanzi di Roma vicepodestà, 39. Giovanni Acorari di Roma, 30. Spinello di Giovanni da Siena, 40. Achille d'Antonio Petrucci, 40. Paolo Astancolli, 43. Pier Luigi Benigni, 43. Andrea Colonnelli da San Ginesio, 45. Pietro da Foligno, Iacomo da Gubbio e Melchiorre da Trevi vicepodestà, 45. Ottaviano d'Eletto, 45. Francesco Lauro da Fermo, 46, 47. Leonardo Mancini da Cavi, 48. Sante Gualtieri di Orvieto, 49, 50. Pietro Paolo Simonetti da Cingoli, come ufficiale di suo padre Pierleone già podestà, 49. Giuliano conte di Montegranello, 50, 51, 52. Pietro de' Canonici di Bologna, 54. Tommaso Aldobrandi di Firenze, 54. Cesare Malvicini di Viterbo, 56. Nicola Giusti di Anghiari, 56. Pietro degli Azzi di Todi, 57.

Poppi, castello di, vi accampa il Patriarca, 15.

portoghese cardinale, 37.

Pratalonga (Pretalonga), castello, 5. Suo castellano, 9.

Pretina; vi arrivano cento armigeri, 21.

prigioni evasi, 12. priori del popolo. — Loro spese, 4. Capitani della porta del palazzo, o della famiglia dei, 5. Donzelli dei, 5. Onoranze funebri ad un priore defunto, 36.

# R

Ricciarello, capitano, 25.

Roma — Iacomo da, capitano, 25.

# S

Sanseverino — Roberto di, 49, 50, 51.

Scalocchio, castello, 5 — difeso da Meo di M. Cecco da Città di Castello, 9.

Selee; villa del contado, 15, 17. Serravalle, Re di Francesco da, stipendiario della Chiesa, 9. Siena; onore fatto al nunzio di, 4. Lettere mandate ivi dal Governatore, 10.

Spoleto, Ser Antonio da, tesoriere, 3.

Stella (Della), vedi Fortebracci Niccolò.

stipendiari della Chiesa e del Comune, 8, 9, del solo Comune, 9. della sola Chiesa, 9.

# T

Tartaglia di Filippo, capitano in Assisi, 25.

tesorieri apostolici — Ser Antonio da Spoleto, 3. Suo salario, 6. Gherardo de' Bandelli di Lucca, 7, che acquista verrettoni e baliste, 10. Gherardo de' Bandelli di Lucca, 13. Antonzenobio da Lucca, 16. Ser Antonio d'Angelo da Spoleto, 19. Callimaco di Bartolomeo de' Bonagi di Siena, 19, 20, 22. Suoi vicari Pero di Bartolomeo da Reggio e Rosello di Ugolintadeo, 20. Gianfilippo de' Cassani da Sarzana, 26. Nicola di Giovanpietro da Ca-

stello, 27, 32, 33. Stazio di Meo da Lucca, 34. Paolo Visconti di Milano, 35. Evangelista de' Vari di Roma, 39. Spinello Piccolomini di Siena, 39. Matteo di Cola de' Gettati di C. di C., 43. Marino di Bartolomeo da Spoleto, 45. Pietrantonio Ghiandaroni di Siena, 45. Annibale di Gregorio da Perugia, vicetesoriere, 46, 47 e per Antonio della Rovere, 47. Urbano luogotenente di Galeazzo della Rovere protonotario, 47. Francesco di Gregorio da Perugia, vicetesoriere, 48. Annibale detto, vicetesoriere, 48. Matteo

Caccialupi conte di Sanseverino, 48, 50, 52, 53, 55. Domenico Pallante vicetesoriere, 58. Bartolomeo Canauli vicetesoriere, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Fabrizio Fucci, 63. Vincenzo Pianciani, 63.

Daniele vescovo di Concordia (1433), 69.

Terni — Ser Piero di ser Riccardo da, Cancelliere, 4.

Tolentino, Niccolò di, capitano in Cesena, 11.

— Giovanni di, al Borgo, 25. traditori puniti, 37.

### IJ

Ubaldini, Bernardino (della Carda) capitano generale, onorato dai Priori, 9. Si trova al Battifolle d'Arezzo, 10. Al castello di Oliveto, 11. Suoi armigeri alla difesa di C. di C., 11. Condotto coi suoi armigeri contro Niccolò Fortebracci da quei del Borgo, 68. A Sansecondo, 69.

Galeotto di Gaspare morto alla recupera di Montalbano, 9. Verrettoni mandati in campo, 13. Lettere a lui (B.), 14.

Urbino, conte di [Guidantonio di Montefeltro], 9. Gli si mandano nunzi con lettere, 11, 13. Manda armigeri alla difesa di C. di C., 14.

# V

Valdi Tevere, capitano di, 16. Venezia, nob. Pietro Marcello da, 6.

Veroli — Andrea da, giudice delle appellagioni, 4. Iacomo da, auditore del governatore mandato al papa in Bologna, 15.

Visso — Ser Giustino di m. Pietro [de' Boncompagni] da, notaro, 4. Ser Ventura da, mandato al papa in Bologna, 10.

Vitelleschi Giovanni patriarca di Alessandria in Firenze, 15. Ricordata la sua venuta a C. di C., 15, 17. In Palestrina, 15. Contro Borgo, 16, 17. Porta l'esercito in Campagna, 17.

Vitelli Alfonso, 58.

-- Ferrante, 59, 63.

- Sante, commissario generale di Città di Castello, 31.
   Paga il censo di Palazzo Manzo, 44.
- Nicola paga il censo di Petriolo, 44. Novità fatta dal detto in Città di Castello, 47.

- Vincenzo, 59.















